1000 1000 EN DISC DEL GIOVANN GESUITA alatorno ai grandi forma del Go TRADOTTO DA Numa Edizione purgat acmescinta della Ta

LUGANO,

Superia Priviler
SUPERIORITA'
Prefetture

Param Google

୭୯%ଅଂଜ୍ୟୁ ଅନ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ

# DISCORSO

DEL PADRE

## GIOVANNI MARIANA

GESUITA SPAGNUOLO

Intorno ai grandi errori, che sono nella forma del Governo de' Gesuiti.

TRADOTTO DALLO SPAGNUOLO IN ITALIANO.

Nuova Edizione purgata da infiniti errori, ed accresciuta della Tavola delle Materie.



LUGANO, MDCCLX.

Nella Stamperia Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Preference Italiane







Laudatus, & relatus (hic liber) ab eruditissimo Patre Natali ab Alecandro in Theologia Morali Tom. I. in Appendice pag. 53. Decreti Archiepiscopi Ducis Remensis.



# DISCORSO

DELPADRE

### GIOVANNI MARIANA

SPAGNUOLO

Întorno ai grandi errori , che fono nella forma del Governo de Gefuiti.

000000000

PROEMIO DELL' AUTORE.

A mia intenzione, coll'ajuto di Dio, è di metter in iscritto la maniera del Governo della nostra Compagnia; i grandi e frequenti errori che vi succedono; gl'inconvenienti che ne nascono, coi mezzi che tener si potrebbero per impedirne i lor maggiori progressi, e per rimediar ad essi opportunamente. Scuopro ben da lontano il pericolo a cui m'accingo, e m'avvedo, che tutti sion approveranno questa mia impresa.

Vaglia il vero, in qualunque luogo ove fia la Compagnia nostra, che pur

Commence Comme

si ritrova nelle maggior parti del Mondo, è composta di popolazzo, che per ordinario non mira che al presente, fenz' aver alcun riguardo all' avvenire : oltre che in ogni Congregazione il costume ha gran forza, e tutti procurano di camminar per la vecchia strada, senz' aver alcun riguardo agl' inconvenienti, che ne possono succedere. E fe vi si presenta qualche cattivo passo, essi si sforzano di passarlo alla meglio, ch' è loro possibile: se qualche montagna, di ascenderla, ancorchè con molta difficoltà. Appartiene a pochi il confiderar fe ritrovar fi potesse altro miglior cammino. Ciò nonostante, sapendo che vi fono degli Uomini, che vogliono camminar drittamente, i quali cominciano non folo a fospettare, e temere di qualche cosa, ma fanno ancor certamente, che ciò che riluce, e che assomiglia esser oro, non fia però oro, e che nel nostro Governo vi fono molte cose da riparare, o da riformare,dalle quali ne feguono grand

inconvenienti. Io m' ingegnero, e porrò ogni mio spirito per farli apparir al Mondo con tanta chiarezza, che confido certo non vi farà persona di giudizio fincero, che ingenuamente non sia per confessar la verità. Nel che non farà necessario avvertir quelli, che leggeranno questa Scrittura, che non debbano altrimenti giudicar l'intenzione, ch'è folamente rifervata a Dio; ma che debbano considerar le cose in se medesime per poter formarne un ben fondato giudicio. Che se nondimeno qualcheduno vuol paffar più avanti, potrà persuadersi al sicuro, che lo Scrittore è uno de' più antichi di questa Compagnia, che più lungo tempo di chi si sia, v'ha passata l'età sua fenza precipitare, cosa in vero, posso dir, miracolofa, per tante turbolenze, e cambiamenti, che fra noi altri fon feguiti : e che il medesimo non vorrebbe alla fine della fua vita esporre a pericolo l'anima fua con far cofe, dalle quali Dio restasse offeso, e ne se-A 3

Owner or Greek

guisse alcun pregiudicio alla sua Compagnia. Inostre egli medesimo ha comunicato da molto tempo questi avvisi in segreto co' Padri più principali della Compagnia, ed ancora secondo l'occorrenze nell'Assemblee, e Congregazioni. Che se il frutto al presente non ne riuscirà tale, come pur egli grandemente desidera, potrà forse venir tempo, in cui sarà utile di sapersi le cause di tanti inconvenienti, col fentimento, che un Uomo, per le cui mani son passate tante cose, e ch' ha vedute tante Provincie, e ch' ha letto tanti libri, può aver circa la forma e maniera, con cui noi ci governiamo al presente.

# 

Che vi poffano effer de mancamenti.

Onfessiamo pur senz' arrossirci, che nel nostro Governo vi sono de' mancamenti: Alcuno non se ne può maravigliare, nè scandalezzare; tal è la condizion della fagilità nostra, che in molte cose è cieca. Getti chi vorrà gli occhi in ogni parre del Mondo, a vedrà, che non v'è luogo, che fia esente da enori, e da querele. L'error comune è più forte e più gagliardo nel principio : quelli che vogliono professar qualch' arte, sempre nel bel lor principio commettono degli errori; come fa per appunto colui, che impara a scrivere, a dipingere , ed a suonar istromenti. Afferma Omero, che i Givani , cioè quelli che cominciano una professione, sono ignoranti, sciocchi, e balordi . E inquato al particolar delle Arti, dice Columella queste parole, che son le prime dell' Opera sua : Usus, & experientia dominatur in artibus: nullaque disciplina sine peccato addiscitur. L' uso, e l' esperienza domina, e signoreggia le Arti, nè l'Uomo inpara veruna scienza senza commetter qualche ertue, Quello che si treva in questi patticolari, pala parimenti nelle Congregazioni, le quali mente fono nella lor infanzia, e come nella lor culla, commettono de' mancamenti, che dal tempo, e fall' esperienza debbon effer corretti, ed emendati: di maniera che dato il cafo, che un

dai

dai costumi, è cerimonie regolari, ed eziandio dalle parole ustinate nelle altre Religioni, delle quali eglino per avventura si potevano service con umità, e farne il lor prositto senza pregiudicar punto il lor ssituto . Ora, sebben sia verissimo, che i mancamenti di mia Madre debbano necesfariamente cagionarmi vergogna, e pena, io però non voglio occultati, pel grande interesse che vi è, non volend'io meno imitar colui, che occultando le sue piaghe, ne volendole al Medico di secoptire, le rende rotalmente incurabili.

#### CAPITOLO II.

Difficoltà, che si trovano per rimediar a questi

Uanto più è facile di cader in errore, par-L'icolarmente nei principi per le ragioni qui fopra dedotte ; tanto è maggior la difficoltà d'appotrarvi rimedio. Io per me tengo per un ficuro genere di buona ventura quando fi ha buon incontro nella fondazione d'una Congregazione, o Comunità, mentre ciò che nel principio parve buono, l'esperienza col tempo lo mostra ordinariamente cattivo. Ma siccome da una parte s' è forzato a ritirarfene, così dall'altra è molto difficile, per non dir impossibile, a farlo, allora massime, che il governo si riduce totalmente ad una testa fola, come sì pratica nella nostra Religione . lo qui dichiaro, che le cose del governo sono oscure , e variabili, e qualunque strada si prenda , ci arrivano degl'inconvenienti. La prudenza c'infegua di dover abbracciar quello, che in se contiene minor danno, e ciò che fervit potrà all' avvenire. Ma ficcome i tempi non fon fimili, perchè ciò che avrà oggi un colore, dimani ne avrà un altro contrario; ruttavia nonoftante ciò egli è molto difficile a sbrigarfene, ancorchè a dir il vero vi fia error nella caufa, fecondo che ognuno fostione, e favorisce la sua opinione, e la riene pet la più ficura. Oltre ciò molti altri s'accostano, gli uni per effer dello ftesso parere, gli altri per compiacere, e molti altri ancora per non aver ardire di contraddir all' inclinazione del Superiore, sia perchè braman eglino di viver in pace, sia per non voler effer notati , nè irritat chi ha sì gran potere, e comando fopra di loro. Lafcio a parte le intenzioni ch'han quelli, che tengono le Cariche, e gli Offizi per conservarli a se steffi, e quelli che v'aspirano. Chi sarà così ardito d'opporfi ad uno fouadrone sì grande, e sì ferrato, com'è questo? Quando foss'egli un San Paolo, farà sempre stimato un vagabondo, un inquieto, ed un perturbator della pace. Qualchedun dirà, che la ragion farà sempre ascoltata, ed avrà il luogo suo. Ciò sarebbe vero, se le cose del governo fossero così chiare, come le dimostrazioni matematiche: ma tutte, o la maggior parte fono così oscure, che se ne può disputar problematicamente, offervandoli massime, che in simili cofe s'apprende benissimo, che se vi fossero alcuni, che un poco s'opponessero, potrebbero prevalere, o vincere sì gran numero d'avversari armati del potere, e dell'affiftenza del Generale, e degli altri . che sono nelle Cariche; onde io mi persuado, che questo sarebbe un miracolo di fermar il corso del male finatanto, che l'acqua formonti la no-

.

fira telta, e che andar non si polla ne avanti. ne forse ritornar indierro, per effer tutto volto foffopra, e malmenato. Questa è cosa verificata, che poche persone si governano con la prudenza, e la maggior parte nol fa, che per pura necessità : il che ha maggior forza nelle Comunità a cagione del gran numero de' Capi; e perche quelli ch' hanno nelle lor mani il governo, non fono i più accorti, e sagaci, ma i più infinuanti, e sfrontati. Eccope qui un esempio, Tutt' i Professi doyeano ritrovarsi alle Congregazioni Provinciali; vi si sono scoperti de' grand'inconvenienti, onde ciò fu cambiaro . Ei Professi non istavano sotto l'obbedienza de' Rettori Professi. I Professi cominciarono a non effer tanto pacifici , nè i Rettori tanto rispettati. I Coadiutori spirituali potevano esfer Rettori; s' esperimento che gli uomini dotti non fopportavano niente volentieri d'effet governati dael' ignoranti. Il costume ha cambiato affatto quest'ordine. I Coadiutori temporali, conforme all'Istituto, doycano andar in abito di laici ; cominciaron eglino ad ammurinarfi, e per effer in gran numero bisognò mutar pensiero. Di maniera che in tutto questo tempo, che veggiam alterato dell'Istituto, il che però non è, ciò è stato per non potet essi far altrimenti, e non per provvidenza. Per me ho qualche opinione, che ficcome tutti questi punti fi fon mutati, per effer gl' inconvenionti notori, e palpabili, e per non potersi metter in esecuzione quanto le Costituzioni hanno ordinato: parimenti ve ne possano esfer altri, che apportino danni non minori, i quali per non effer sì manifesti, ancorche più importanti, s'avanzano; e per questi io intendo, ch' è cofa molto

molto difficile di fermarne il corfo, e recarvi rimedio. Ora ficcome è una spezie di ventura di tirar di mira sì dritto nel principio, che fi dia nel bianco, e di tener il vero cammino fenza deviarli, ove si rimedia all' errore con molta difficoltà : e così parimenti , che una Casa nel principio mal disegnata, e mal fabbricata, che se dipoi si muterà, e che si volti, e sì rivolti tanto che si vorrà, giammai non si riparerà al primo errore ; inconveniente, che obbliga quelli, che formano nuovi Istituti, a governarsi con molta confiderazione, e regolarfi fopra gli antichi per quanto potranno. Ch'effi almen offervino di continuo a Buffola per non urtar inconsideratamente in qualche fecca, o fcoglio, in cui il Vafcello fi poffa rompere , e che il tutto venga a perderfi . Per meglio intender questo, io considero, che molte Religioni si sono innalzate nella Chiesa in diversi tempi con gran fervore, e nieme meno di quello abbia fatto la nostra. Altre si son conservate lun. go tempo, altre ben presto son cadute. Ora, secondo il mio pensiero, io credo, che la causa di questa differenza sia stata, che le une nel lorgoverno han per appunto colpito nel fegno, incantminandofi per una buona firada e le altre han preso sentieri, ne' quali si son perdute. Aggiungo, che fra le Religioni, che feguirono un cam. min diverso dal nostro, che fon tutte quelle, delle quali se ne ha cognizione, alcune, e molte ancora, fi fon conservate: ma io non veggo già, che noi abbiam cognizione d'alcuna, neppur d' una fola, ch'abbia fatto buon incontro , tenendo un cammin particolare, come noi altri fatto abbiamo : che se qualcheduna l' ha sperimentato , come

come senz' altro può estete, e come noi n'abbiamo gli esempi, tutte, senza eccettuarne vetuna, I hanno abbandonato, e se n'hanno preso un altro tutto differente, il che già non si dice per metter qualche disordine in questo genere di vita, anzi solamente per ammonir noi stessi, cara vi dobbiam procedere con prudenza, senza esse sì temerati di dire, o pensare, che in tutto noi diamo nel segno, e che in niun punto di buon governo noi non abbiamo giammai mancato.

#### CAPITOLOIIL

#### Dei difgufti che sono nella Compagnia:

Uesta è una massima verificata, che noi altri Uomini non conosciamo per ordinario le cofe da loto steffe, ma bensi dagli effetti, che ne feguono: noi ci governiamo dai fentimenti, e da ciò che di loro è manifesto, la nostra cognizione resta soddisfatta delle lot cause. Quando la campana dell' orologlio non fuona le ore a tempo, o che l'indice non le moltra secondo che battono, noi fubito facciam giudicio, che dentro dell' orologlio vi fia qualche cofa di guaffo, o di rotto. Lo stesso dico del polso dell'ammalato, del calote, e d'altri cattivi accidenti che da tali effetti s'intende, e vienti in congettura, che nello ftomaco, e nelle vene i fieno degli umori crudi, e maligni. Parimenti molte volte mi fon posto a considerare da dove sien proceduti , e procedano ogni giotno tanti difgufti, come da alcuni anni in qua s'è veduto nella Compagnia, in cui scorgevasi tanto contento, ed unione si gran.

de fra tutti , che pareva che fosse un Patadiso in terra. Secondo il mio penfiero tengo per cetto , che un mal si notabile non venga altrimenti dai Superiori, che son servi di Dio, e pieni di tanta dolcezza, che per essa si pecca piuttosto, che per troppo rigore. Parimenti io poco credo, che la causa di questo male sia l'imperfezione de' sudditi; perchè dato il caso che in tutte le parti si ritrovino nomini imperfetti, e che vi si possano mescolar ambizioni segrete, che cagionano turbolenze , nondimeno rifletto, che nel principio v'etano parimenti degli nomini imperfetti , come al prefente. E inquanto ai difgufti, non fon già alcuni felamente di condizion ordinaria che neticevino, ma altresi molti de' più virtuosi, i quali per quanto fi può vedere, non pretendono, nè veruna cosa desiderano. Dio buono! da dove dunque procedono questi disgusti? ciò non è già pet mancamento delle cose necessarie, che in fanità a ed in malattia sono con molta carità dispensate a tutti. I travagli, e le fatiche son più moderate per effervi ora più persone, che nel principio. Le comodità fon ora più grandi , che giammai sieno " flate, e per il fine principale che noi abbiamo quando prendiamo questa maniera di vita, ch' è d'attender a Dio, e falvar l'anime nostre, la comodità non manca ad alcuno. Ora fra i beni « e grazie di Dio, qual cofa v'è, che più punga e travaglia? Io considero, che siccome la Compagnia è ancora novella, fuccede a noi quello, che d'ordinario fuol avvenire ai piccioli barabini quando fono malati, che ricercati dalle lor madri ove sia il lor male, o nella testa, o nello stomaco, eglino con fan far altra cofa, che piagne-

te e lamentarfi fenz' altro tispondere / Così parimenti fra noi altri veggiatno, e fentiamo ben il male, ma non possiam dire, nè dichiarare qual fia, nè da dove proceda. Inquanto a me, ho gran sospetto, ch' effetti così perniziosi non provengano da altra parte, dhe da alcuni fegreti errori , che nel governo vengon commessi: che l'origine delle amarezze, che proviamo, nasce da questo, chene' primi tiri, e difegni del nostro governo siavi infinuato qualche disordine , da cui tante pessime confeguenze ne rifultano. Vediamo un poco di grazia se questo sia un mancamento di giustizia. per non effer le Cariche dispensate , e compartite ai migliori, ed ai più capaci, anzi ai più arditi, ed infolenti, ancorchè abbian eglino mille mancamenti, o poco, o niente di buone parti. Se è error di castigo per li cattivi, e contumaci, di che pur fi potrebbero dir molte cofe . Se questo fia per aver perfeguitato, e maltrattato alcune perfone dabbene, dico alcune e non molte, fe è mancamento di ricompense, e ricognizioni de' buoni, delle quali non avvene alcuna in questa Congregazione, come diraffi qui appreffo. Se è, che il governo fia fondato fopra censure, e riprensioni, ch' è fiele sparso per tutto il Corpo, che lo rende tutto pallido, e tremante di pauta; di maniera che non v'è alcuno, che confidar si possa nel suo confratello per timore di non effere scoperto , ed accusato, acciò a spese altrui possa egli acquistar le buone grazie de Superiori, e principalmente del General dell' Ordine. Considerisi se questo mal non viene da quello, che il Generale e tte, o quattro in ciascheduna Provincia, hanno fra le lor mani tutto il governo, senza farne parte agli al16

tri, ancorche fien eglino dei più gravi , è dottiche fien nella Chiefa . Veggafi parimenti , fe il noftro Fondatore, o i primi Generali abbian prefcritta quella forma, o fe fimil trattamento contentar possa veruno. Che si gettino un poco gli occhi fopra il nostro Padre Generale, ch' è oggidì: che sì confideri, s'egli abbia niente proccurato d' estender l'autorità sua con eccessi; e se nel printipio della sua Carica abbia egli punto dispregiato i Vecchi, scrivendo lor lettere con maniera fecca , e come con dispregio, ch' è un grand'errore per molte ragioni. Io m'accorgo bene, che queste particolarità sono di poca conseguenza, nondimeno i piccioli ruscelli, e fino le gocciole d'acqua, che cadono dal Cielo, riempiono , ingroffano, e gonfiano i gran fiumi. Dei piccioli difgufti, quando fon ordinari e frequenti, formafi un mar d'amarezze. lo non dico altre cose più particolari, attefocchè tanto di questo ch' è stato detto, quanto di quello ch'è per dira, qui presso più minutamente se ne tratterà. Solamente io precendo provar in questo punto, che nel nostro governo vi poffan effer cause della disunione, che vi vediamo, e dei difgufti, che vi proviamo,

#### CAPITOLO IV.

Delle turbalenze, e confusioni fra i nostri.

UN altro indicio ficava, che il nostro governo non sia niente ben regolato, dalle frequenta tutbolenze, e consussoni, che in questi anni per disavventura si son vedute nella Corapagnia, le quali insieme sono state occasione in parte de grandi.

di, e lunghi displaceri. Non dirò cos alcuna delle cofe fegrete, che pur fono un gran numero; perchè ciò firia contro la carità, e contro la prudenza ancora col farle fapeze a chi non ne ha notizia: nemmen proportà altre, che chiamo leggiere, non per eller in le ftelle picciole mai per effer di persone baffe o e di poca considerazione Non è parimenti mio penfiero di parlar di tutte le Provincie, non fapendo quello vi sia passato, e quando ancora io ben lo sapessi, non vorrei imbarazzarmi in una Scrittura così lunga. Da quello che qui fi dirà, fi potrà intenden il refto; e dalle pedate, come dice il proverbio, conofcer il Lenne. La prima occasione di rivolta, e confusione fu per caufa del primo Provinciale d' Andaluzia . che fu mandato a Roma dal nostro Padre Generale nel principio del fuo Generalaro . Quell' uomo era in unto, e per tutto niente, atto a quella caritar in conclutione quei, che lo conoscevano, hanno fempre temuto i mali, che ne fono leguiti : Quello inconveniente è per ordinario attaccato. ed unito alle elezioni fatte da un uomo folo. o da poche persone senz' averne, avuto alcuna-precedente informazione'. Peravventura egli era fiaco approvato dall' Affiftente , al qual egli succedeva nella carica di Provinciale, e col quale avea egli contratto una fretta amicizia, il che è foggetto agli affetti, ed agl' inganni. Ora fond' avvenuto, che i più gravi Padri della Provincia non vollero approvat le fue operazioni, e portamenti, egli li accusò, e scoperse al Padre Generale, e li sece bandir tutti, e tta quelli qualcheduno de' Provin; eiali precedenti, e mui d'una mano, e, d'una Classe i più gravi, e i migliori della Provincia.

18 Questo non è già termine di buon governo il te2 ner per criminale, chi non approva ciò, che fa il Superiore: e che parimente ancora s'abbia a tener per disunione, che uno non voglia dire, che ciò, che è nero, fia bianco: perchè la verità, ela virtù devono apparire fovra tutte l'altre cofe : e da questo fi può intendere, e congietturare il dispiacere, che cagionò quella rifoluzione in tutti quei. che n'ebbeto notizia. Poco dopo intravenne a Salamanca una certa differenza tra il Rettore, ed un Padre vecchio nell'Ordine, qual'era ftato Provinciale, del qual fu sì grande il dispiacere, che lo induffe a scrivere una lettera fenza fottoscrizione al Rettore , con tal libertà , ch' egli pareva attaccar in patte la fua diftendenza ( termine molto lontano dalla noftra professione, e da persona spirituale ) per l'occasione ; che ne potè dar il Rettore non fi fa altra cofa, fe non che per molti anni egli ha avvuto gran credito in questa Provincia, ed è persona molto ben canosciuta peresfer dotata di gran prudenza, ma che fotto tirolo di fpirituale tien massime molto stravaganti . Pare a questa forta di perfone , che tutto quello , che effi s'immaginano fi poffa, e debbafi efeguir fenza punto considerar la differenza, che è tra la speculazione, e la pratica: dal che avvenne, che'l no-Rro Padre Generale fece prender questo buon Padie vecchio, e più d'un'anno lo tenne prigione . Quefta rifoluzione riempi di fdegno l'animo di molti, e particolarmente di quei della Provincia, nella quale ciò cra successo, e di questa in particolare, perch' egli v' era tenuto in buon predicamento , e vi avea molti amici , come parimenti ancor la rifoluzion di Roma fu trovata molteri-2010-

gorofa; danno, ed inconveniente; al quale fin oggidi non è stato timediato: al contrario; gl' imbrogli, i rumori; e le confusioni di questa Provincia ogni giorno da poi fon andate crefcendo! perchè il nostro Padre Generale prendendo coraggio dall' efecuzione; ch' eta stata fatta nelle due Provincie delle sue ordinanze sopra i due casi qui di fopra narrati, ed essendo ajutato dal suo naturale; e dal favore di Papa Gregorio XIII. il che cagionò grand' inconveniente, egli si risolverte d' urtat tutti i Padri vecchi di questa Provincia di Toledo. Egli principiò dai Padri di questa Casa: Tutto il foggetto, ch'egli prefe non fu altro, che per aver esti ammonito il Provinciale di qualch' errore un poco troppo liberamente, dove ch' egli desiderò di vendicarsi per questa strada, come fece bandendo l'uno da quella Provincia; e l'altro da quelta Cafa; il che non gli riusci niente bene, polcia che uno era protetto dal Cardinal Quiroga, avvertito di tutto ciò che vi paffava, e dell' intenzione del postro Padre. L'altro se ne venne in Castiglia ( e di già è noto ciò che gli avvenne per iftrada ) ov celi fi uni con aliri mal contenti, che tidusfero la Compagnia a tal punto; chè per pacificarli fu necessario di farlo Rettore di Segovia per tutto il tempo, che gli fosse piaciuto; ed in fine di restituirlo a questa Provincia, ed a quelta Casa, ov'egli mori senza già mai ricono-feer ne in vita, ne in morie il suo errore, giudicandofi fenz'alcun dubbio innocente; oltre ciò; l'elezione del Padre Antonio Marcon Provinciale di quella Provincia; fu uno de'più grandi errori; che già mai nella Compagnia fi commettessero s Era egli Provinciale di Castiglia, ed allora si tro-

wava accufato all' Inquifizione per effers intromes fo in cole, che toccavano al Santo Officio, il che non passò così fegreramence, che se n'ebbe norizia. Per ischifar il pericolo , che gli fovrastava . fu risoluto di can biarlo di Provincia, ed onorarlo della carica di Provinciale , (nel che ben fi vede , che quefte persone aveano poca conoscenza degli umoti Spagnuoli , afficurandofi fu 'l favor di Roma, dhe pur lor fervi di niente) il che effi fecero con tanta rifoluzione , e con tanta fegrerezza, che persona nonne seppe cosa alcuna . fin che noi le vedessimo entrar nella Cafa, tanto temevano, che questa risoluzione sarebbe trovara pessima, e che, se eglino vi davano niente di teinpo, frebbe impedita. Dal che ne fegul, che fut fatto prigione quello Padre, e tre akri, l'un de' quali fu questo Rettore di Salamanca, nel che egli atteftò, che Dio, o gli nomini volcan vendicar il rigore, ch'egli ufato avea contro questo Padre . che offeso l' avea. Quella prigionia fu molto nuová', e fastidiofa, e tanto più fu fentita, fendo stata procurata, a quello fi diceva, da quei medefimi della Compagnia, nel qual fatto eran partecia pi i due Padri mal contenti, il prigionier di Salamanca, e lo feacciato di Toledo . Ora quel . che di vantaggio fi dee confiderar in questo fatto. è, che quei di Roma hanno talmente fostenura femore l'elezion viziola del Padre Marcone, che fe qualcheduno lor contraddiceva, effi, come tanti Leoni, se gli scagliavano addosso; ed ancorchè esfi non foffero altro, che vermi di terra , nondimeno fotto il nome del Padre Generale , e con aucho pretelto si facevan lecito di maneggiar , e di girar tutte le cose di sua autorità. Non ostan-

te tutti questi disgusti, quelli gettando, ed'aggiungendo legna ful fuoco, che ardeva, ed arde tuttavia, e priyandofi della compassione; ch'eglino avrebbero avuta fe si fossero riconosciuti, ne segul un'altra confusione la maggior ditutte, mentre che, oltre quello era passato, per vendicar di vantaggio il lor furore, ebbero ricorfo al Re, ed al Papa con lor memoriali; co'quali diedero tal'informazione del difordine, ch'effi dicevano, effer nel postro governo, che su risolto di far visitat la Compagnia da persona di fuori via: e per quest'effetto ne fu fatta una Bolla, e fu chia. mato a Madrid il Padre Visitatore, ch'eta il più grand' affronto, ch'egli ricever poteffe. Nel che fu grandemente necuffario l'ajuto di Dio, e degli nomini per tagliar la strada a i mali, che questo disegno si tirava dictro. Il più grand'inconveniente era, che i malcontenti tenevano di già per debole, e fiacco il porer del Generale; e s'essi venivano a perder il rispetto, lo potevano infamare in molte cofe. Che dirò delle rivoluzioni cagionate dal Dottor Albteo sì per causa delle sue male qualità, che per non averlo ammesso alla professione , perchè col tempo mitigar si potevano ? Ma il governo, che di si lontano vien maneggiato, tira a se questi inconvenienti, che gli anni intieri fe ne paffano in repliche, ed il cattivo odor continua, tale, come fu quello di questo personaggio, che, tra molt'altre cose sendo nella Campagnia, fece l'Avvocato in Corte, ed in altri luoghi con i più alti prezzi; e falarij, che fanno di bisogno per contentate i più difficili, e i più delicati Avvocati: e se ne esci alla fine 3

con tutto quello, ch'egli volle pottarfene, ed ancor fi dice, che rubbò alla Campagnia. La confusione del Padre Enriquez venne da una causa ben leggiera, di alcune parole, ch'io non fe ch'egli diffe nella proteffione di due de'nostri, che non fe ne dovean tanto rifentire, ne farne caso il Padre Generale, di queste baje se n'è facto un tal cumulo, e catasta, che noi oggidi vediamo, che la Compagnia è sforzata di far ciò, ch'ella ha fatto con il grande strepito, e rumore, che n'è feguito tant'anni fono nel Configlio del Re, al Sant' Officio, ed avanti al Papa; ed io mi do a credere, che se vi si fosse proceduto con più carità, e discretezza, lo scandalo non saria passato tanto avanti. Ma non si può, che difficilmente rimediar agli errori passati. Qual cosa fece il Padre Barrolommeo di Orzilla, ed in qual laberinto mis'egli la Compagnia per tanti anni, ora in abito di fecolare, ora d'Ecclefiastico con gran feguito di servitori per mendicat danari al Re or fuori della Compagnia, or dentro? Vaglia il vero quest'era un uomo di buon maneggio, e civile, ma nelle sue operazioni molto lontano dal nostro Istituto. lo credo, che a tutto ciò nel bel principio si potea tagliar la strada, se l'ambizione d'alcuni non gli avesse fatta spalla con informazioni in suo favore. Che diremo noi del libro intitolato De ratione studiorum, col mezzo del quale il nostro Padre Generale nel principio del suo Generalato pretese dar ordini non solamente circa la polizia delle nostre scuole, ma porvi ancor una regola di dottrina per tutti? Perchè siccome egli vedeva, che la libertà delle opinioni s'introduceva grandemente tra i nostri, gli

parve, che con quello mezzo fi poteva prevenir il male, che seguir poteva. Il zelo poteva esser buono; ma questo era ben un maneggio il più auovo, di che s'abbia già mai sentito patlare in qual fi voglia Congregazione. E' cofa molto difficile il voler render gli animi, e gli spititi soggetti, e questo tanto più, che de'quatto, che per tal'effetto etano flati eletti, tre n'erano poco a proposito. Quello, che ne segui fu, che le Provincie n'ebbero risentimento, l'Inquisizione vi s'interpole, e proibì il libro. Non oftante ciò l'ostinazione passò molto più avanti, dal che intervennero cose indegne di persone si prudenti, che parimenti non devono effer poste in iscritto. Ed il tutto fu per mancamento di fapere, e di prudenza a conoscere, e discernere gli spiriti delle persone dotte, e com'eglino sono difficili da effer dominati, principalmente con tali frade. Così la libertà d'aver opinioni, nonostante tutto questo, è reftata a noi, ed è tuttavia in vigore. D'onde fon venute tante dispute, e contenzioni, che noi abbiamo coi Padri Dominicani, i quali noi dobbiamo più tosto riconoscere per Precestori? lo non lascietò di confessare, che questi Padri avrebbero ben potuto moderare un poco il lor rigore del quale, a dir il vero, i nostri n' avean dato lor qualch' occasione, ma il tutto si poteva seusare. lo non voglio più far menzione di tutte queste differenze, che pur sono state grandi: dirò folo, che per l'occasione d'un libro composto dal Padre Luigi Molima sopra la Grazia, ed il libero arbittio, questi Padri s'alteratono grandemente, ebbero ricorfo all'Inquifizione, e poi a Roma, eve pende tuttavia la lite, e trattali

con gran contrasto, ed ostinazione. E quando noi ne resteremo vittoriosi, il che però è dub biolo, avrà sempre costato molte migliaja di scudi, senza mettervi l'inquietudine, e 'l travaglio di molti anni. Mi ricordo, che un personaggio, ch' avea gran pratica di questi affati, configlià i mostri a tempo, e luogo a non dover imbarcarsi, o impegnarsi troppo in questo negozio, per tema di ciò, che n'è feguito. Ma quell'avviso non fece niente di proposito, perchè il Generale vi si trovava di già immerfo per causa della promessa, ch'egli avea data di far istampar questo libro, e che i giovanetti in Ispagna facevano il tutto facile. La disgrazia volle in fine, che tanto l'Assistente in Roma, che I Provincial di Castiglia, per le man de quali il tutto passava, erano persone senza lettere, portati a questi carichi da gente della medefima qualità: dal che è feguito ciò che s'ha veduto, e succederà ogni giorno, . mentre che persone atdite, e superiori senza lettere s'intrometteranno negli affari. Lascio da parte ciò che è del Padre Alfonfo Sanchez, che fon cofe da farci arroffire: e quello, che tocca al Padre Giefeffo Acofta per non mi diffonder di vantaggio: non già perchè gl'intorbidamenti, e confusioni non vi sieno state memorabili. Aggiungerd folamente, che l'ultima turbolenza, e confusione, nella qual'ora ci troviamo, è la più importante, e fastidiofa di tutte. Il nostro Padre Generale volle mortificare, ed abbassate un certo Padre, primicramente a Napoli, e poi in Ispagna per informazioni, ch'egli n'avea avute: ma que fo Padre intorbido così bene il negozio con l'ajuto, e favore, ch'egli nelle Corti di Spagna, e di

e di Roma avea, che fece cacciar diversi Padri da Vagliadolid, facendo ancora dar gravi penitenze a molti altri. La Tragedia qui non fi fermò, anzi fotto pretefto, che 'l noftro Padre Generale non conosceva le persone, e ch'egli cra ingannato, Sua Santità gli comandò d'andarfene in Ispagna per farvi la sua visita, che è il più grand'affronto, che a noi far si potesse. lo non tratto, le farebbe conveniente, che 'l Padre Generale visitasse in propria persona, il che parrebbe molto espediente: ma che, a contemplazione, ed a requifizione d'un uomo folo, che 'l Padre Generale avelle fatto uscir di Vagliadolid, foss' egli in contracambio fatto uscir di Roma, è un tiro, che ci dee dar grand'ammirazione, ed insieme qualche documento, ed istruzione. I suddetti quanto Provinciali di Spagna, ed i Procuratori si ritrovarono subito in Roma per dar ogn' impedimento a questo negozio. Non fappiamo ciò, che ne feguirà. Dio per sua grazia incammini il tutto a gloria sua. Senza dubbio le confusioni di questi anni sono state grandi, e frequenti, come ciò si vede da quanto è stato narrato, e ben mostrano, che in un tal governo vi sieno punti da effer riformari.

#### C A P. V.

Della Educazione dei Nevizi.

Non v'è cosa nella Compagnia, della quale i nostri abbiano miglior opinione, che dell' Educazione del Novizi. Ma, secondo il mio pensiero, io non son niente di questo parere, non eredendo, che vi sia cosa, nella quale si erti mage.

maggiormente, e che fla più lomana da ogni ras gione. Ed ancorchè il danno, che ne viene, non fia di molta confiderazione, importa però, che quefti principi fleno fermi, e faldi, da dove rutto il resto dipende. Non v'ha dubbio alcuno, che quelli della Compagnia s'allevano, e si nodriscono da foldati per dover andar per le pubbliche Piazze, Case, Ospitali, e vivere nel mezzo fra le genti da guerra, eretici, ed infedeli. Pesciò mon è niente a proposito di nodrirli tanto ritirati, e riferrati, come fe foffero Certofini, che pon vedono giammai alcuno, nemmen ancera fon veduti da quei del medesimo ordine. In qual guisa di grazia affuefar potranfi al caldo, al freddo, andar a piedi, e foppertar cattivi tempi quei, che nel lor ardore s'accostumano alla delicatezza, ed a tante comodità, che noi sappiamo? Quanti Porci s'ammazzano per ben trattarli? Qual eletta & fa de' frutti per tutte le stagioni dell'anno per ricrearli? Come farà possibile, che insensibilmente non vengan nodriti spiriti amici del riposo, e nimici del travaglio, come pur s'è sperimentato in molti di effi? lo però non fon di parcre, ch'eglino fleno miserabilmente trattati, e massime nelle infirmirà loro. E'il dovere, ch'effi non restino defraudati del buon governo delle lor Case, e che in fanità, quanto per lor viver, e vestimento fia lor provveduto con liberalità: ma la delicatezza in queft'ert, ed in quefti tempi è sempre dannofa. Sopra tutto grandi errori fon quelli, che fi commettono in allevar i Novizi in Case separate, che noi chiamiamo Case d'Approvazione, sendo verificato, che quelta forte di Cale fono di nuova introduzione molto lontana da quello, che 'I mostre.

nostro Fondatore ha lasciato per disegno, e che per quanto egli ha vissuto, simili Case non sono state fondate: per il contrario s'è detto nel primo Capitolo dell'esame proposto a quelli, che domandano d'entrare nella Compagnia; bujusmodi domus probationis velut membra fint Collegiorum; Che tali Case d'approvazione siano come membra de' Collegi, e nientedimeno egli è certo, che la . Cafa nuova di Villarejo, che è stata fondata a Madrid, non è membro, nè come membro d'alcun Collegio, Ch'essi dunque dicano in qual cofa elle sono unite, sa nel governo, sia nell'entrata, fia nella fabbrica, che è nel tutto molto separato. Se qualchedun dice, che la Costituzione dichiata, che queste Case possano aver entrata; io rispondo, che questo non è per far dimora, o abitazione feparata, anzi per effer unita, come è la Sagriffia, o la Libraria. Di maniera che quette Cafe fono non folamente oltre, ma ancora contro le Costituzioni, che è una ragion molto gagliarda, anche per quelli, ch' hanno quefto fenfo, che alcuna cofa non debba effer alterata in quella parte , che è effenziale dell' Istituto , e ch'ogni giorno fi reclamerà fopra di ciò. Vi ha un' altra ragione di gran peso, che è, che tutte le Religioni hanno, sperimentato, e provano ogni giorno gl'inconvenienti, che succedono nell' allevar i Novizi ne' Conventi: nondimeno tutte fenza eccettuarne alcuna, ve li nodriscono, e non ve n'è alcuna, ch' abbia seguito il nostro cammino, o modo di fare. Che se pur qualcheduna l'ha volute affaggiare, alla fine l'ha lasciato, ed ha feguito il contrario. Per terza ragione, è una gran prudenza di stabilire le cose di maniera ta-

le, che quelli, che fono nella Compagnia, fera vonu, e travagliano a proporzione della spesa, ch'effi vi fanno, acciò che quelli, che muoiono, e ne fottifeeno; o vanno alle Indie a non vi lasciano per loro spesa, e per lor poco servizio qualche danno: attefoche per causa di questi particolari, e per altre cagioni si creano i debiti, che. ci incomodano. E siccome questo ha più forza. nella Compagnia, per effer il tempo delle approvazioni più lungo, e lunghistimo quello della Professione, patimente fi dec procurare, che, s'essi fanno della spesa, debbano travagliare a proporzione. E così si praticava al tempo del nostro Padre Ignazio, che diceva, che in questo modo si dovea vivere. La quatta ragion è, che per mancamento di scrvizio si moltiplica grandemente il numeto de' Religios laici, che è un danno affai grave : ed in gran parte vi fi potrebbe impedire, se i servizi domestici fossero solevati dall' aiuto de' Novizi: ma di questo danno ne farà trattato altrove particolarmente. La quinta ragione è, che con quella maniera di nodrimento non reftano compite le provazioni feritte nel quarto capo dell' efame , come di fervir agli Ofpitali , andar in pellegrinaggio, far i fervizi della Cafa. che si tralasciano, ovvero, se si fanno, è per forma, e come per complimento. Ove si ritrovano cinquanta Novizi, come di grazia vi posson esser Offici per tutti nel particolare? Ma ancora non bafta, ch'eglino fiano in così gran numero, mentre che in oltre vi si tien ancora buon numero di vecchi Coadiutori temporali per gli Officj di maggior travaglio. Dirà alcuno, che, se 'l travaglio non vien grandemente moderato, i Novi-

29

zi s' ammaleranne, ovver fe ne morranno. A quel fto tifpondo, che prima d'entrar nella Compagnia erano mal fani. Ma qual cola diminuisce maggiormente la fanità, che 'I troppo ozio, e la tropi pa delicatezza? Ed in fatti più ne muojono pet questa causa; offervo ancora, che la maggior parte delle poftre infirmità vengono più tofto dal troppo mangiare, che dal travagliare, ed affaticarsi, il che io chiamo l'aver troppo riguardo al poco efercizio corpotale, che fi fa: La festa ragione è , perchè le nostre virtù devono più tofte confiftere in pratica, the in speculazione: voglio dire, che per aver l'umilià è molto più a prepofiro Pumiliari, che far atti focculativi fopra l'umilià. Per accrescere, ed aumentar la carità bifogna farla , ed efercitarla verso gl'infermi . Per acquiftat pazienza fon neceffati i travagli ," de quali vi è oggidi così poca comodità, e di effercizio in una vita così rivirata, com' è quella, nella quale al presente son nodriti , ed allevati i Novizi. E fe ben fi dice, che gli efercizi corporali , ne' quali fon occupati , fon molto convenienti; farebbe meglio d'aggiunger loro; che doveffero rapezzar i for abiti, apparecchiar un difnare, e governar una bellia, cofe che pofsono fervir fin che l'un vive , ed in quefta maniera sparagnerebbero le grandi spese, che si fanno in servirli tutto il tempo di vita loto per non aver giammai imparato ad effer nomini . Per ultima ragione, nel principio della Compagnia ogn' uno ff governava al modo de' Novizi, e nella maniera, che fi dirà qui a baffo; ed oggidì sappiamo molto bene, che i Novizi con tante contemplazioni, e ricirate non diventano migliori di quelli, ch' CIANO

erano allora che si facevano le provazioni ai scre vizi domeffici, alle peregrinazioni, ed agli. ospitali, E'vero, che 'I fervor di quel tempo ferviva molto a renderli più perfetti. Da quello fi può giudicar, che questo non è la causa principale. ma che al principio i Novizi pon fono incamminati; il che mi fa effet di questo parere, che fi provaffe un'altra volta verso alcuni di ritarli fuori di quefte Case separate, per metterli, e nodritli ne' Collegi, come ciò già si pratica conforme alle Coftituzioni, e veder s'eglino farchbero tanto, profitto, quanto quei, che fono nelle Cafe a patte, per poter poi far elezione di quello, che foffe trovato più spediente. Per quest efferro quando le cofe si stabilirono su ordinato, che non folamente gli studenti, ma ancora i laici vi farebbero innalzati, e tra tanto al fin d'un poco di tempo vi fi conobbero notabili inconvenienti d'alcuni, de'quali io ho avuta qualche conoscenza. Perciò, dopo quefto riposo, non su più possibile timetterli alla farica, ed al travaglio ! ed a queño fu rifoluto, che i laici non farebbero più provati in questa manieta - Pottebb'effer : che la medefima cola foffe di qualche danno agli fludenti, della quale l'uomo non se ne potesse aveder così prefto. Quefto è, perchè s'affaggiava ciò, che fu fatto al principio: io non voglio. che fi pretida error in questo; anzi fi dovrebbe ufar vna gran prudenza, affin di poter elegget con vmiltà ciò, che fi trovaffe migliore,

## Degli Seudenci .

O parimenti considero, che molti errori notai L bili fono negli studi della Compagnia. In primo luogo ragionerò degli fludi di Umanità, poi delle Arti, e della Teologia. I Precettori han preso assunto d'insegnar le leuere d'Umanità ne. principali luoghi di Spagna" ( impresa a dir il veto di grandissima considerazione ) affinche la renera cià de' piccioli fanciulli s'incamminasse in ogni forte di virrà, e di divozione, com' ancota , acciò non , fi lasciasse trasportar a i vizi ne fuoi primi anni. Tuttavia in ciò fi ritrovano gran difficoltà, par non effer quei della nostra nazione Spagnuola inclinati a questi studi ; massime che per causa di mancamento, che noi d'ordina rio abbiamo di buoni Maestri, quei, che niente fanno, e che niente voglion sapere, leggono ogni giorno per due, o tre anni, il ch'è il proptio degli ignoranti, infegnano a i lor uditori delle improprietà, e barbarifmi, ch' effi dipoi non poffon già mai fcordatfi, non men che 'l tefto, che in lor s'imprime in questa tenera età. Non v'ha dubbio alcuno, ch' oggidì fi da meno di latino in lípagna, che non si faceva già cinquant' anni fono. lo credo, e lo cengo ancor per ficuro, che l'uno de' principali capi di questo male è , che la Compagnia ha preso la cura d'esercitar questi fludi. Che se'l mondo intendesse ben il male, che ne fegue da questo mezzo, io non dubito niente, che per decreto universale le scuole leva-

te ci farebbero, come di già altre volte n'è stato fatto qualche motivo. Or vediamo fe questo farebbe un buon governo, che fra l'altre occupazioni fosse a noi permesso d'insegnare a i rappezzatori, fotto colore, ch'essi sono gente da bene: e che così essi insegnassero la virtù a' loro feolari. La Compagnia non è la prima Religione, che di quello si fia incaricata. In quella di S. Benedetto i Monasteri erano scuole pubbliche d'oneftà, ficcone fi legge. Ma io credo bene, che, ficcome questi Padri ne fono stati privati. o che eglino medefimi le hanno lasciate, il medesimo farà delle nostre, tanto è, senz'alcun dubbio, carico intolerabile: perchè, ficcome i Collegi fon grandemente moltiplicati, non è possibile di provvederne a tutti . Anticamente i Precettori fecolari di Gramatica , feccom' effi impiegavano tutta la vita loro in quest' esercizio, e professione, gli uni ne sapevano i precetti, gli altre erano Poeti , ed altri aveano molta erudizione s tra i nostri a pena ve n'è uno, che di questo fappia alcuna cofa, e i fecolari dal vederli occupati non fi danno a quefle fcienze i e profeffioni. Quell' è la cagione, che, fe fi presenta qualthe necessità, difficilmente si trova in Ispagna chi fappia quattro parole Latine . Per ovviare a queft' inconvenienti fi fon inventati alcuni mezzi nella Compagnia: L'uno è flato di fare de' Seminari d'Umanità: ma io non so se ciò può riuscire, perchè gli studenti in questo s'occupano molto leggiermente, gettando d'ordinario gli occhi loro su le cariche de' Predicatori , e per quest' ef. fetto dandofi totalmente agli studi della Teologia Scolaftica. A questo vi si potrebbe applicar questo rimedio, che i Collegi di Teologia non fosfero in sì gran numero, e che fossero onorati quei, che fanno professione di buone lettere, perchè, come fi vede, che quei, che manco ne fanno, fono più stimati, co innalzati alle cariche, gli altri lasciano questa strada per seguit quella dell' ignoranza, ch' effi vedono effer in maggior credito. Questo è un punto de' più difficili, che vi sieno di regolar così bene questi studi, che vi si faccia il suo debito senza nuocere all'altre scienze, e professioni, delle quali la Compagnia se n'è incaricata. Gli studi più principali, e rilevanti fi trattano con maggior giudizio, e con più cura, ancorchè 'l numero di quei, che vi s'avanzano, fia picciolo, in comparazione di tanti buoni spiriti, ch' entrano nella Compagnia, col favor della quale essi studiano con gran quiete, e tranquillità. La cagione deve procedere dal mancamento dei luoghi, ne' quali fi poffano efercitar gli scolari della Compagnia, ed ancora dal poco fondamento, che si fa nelle lettere umane. Lo fludio scolastico è secco, e non per tutto il tempo della vita; e come quei, che vi fi danno non intendono i Santi Padri, e che non hanno le lingue per entrar nei segreti della Scrittura Sacra, essi s' impiegano a far de' sermoni, over fi danno in preda all'ozio. Negli studi v'è un altro inconveniente, cioè la poca unione; ciascheduno vuol seguir la sua strada, e se alcun ve n'esce con onore, egli ne prende vantaggio, nel quale si esprimentano ogni giorno due inconvenienti. Il primo è, che in due punti contrati niente s' avanza, perchè ciò, che l' un dice, l'altro lo nega; ciò che l'un tien per vero, l'

altro lo fostien pet falso : in che la dotttina de' nostri è simile alla tela di Penelope, nella quale ciò, che v'era tessuro il giorno, la notte era disfatto. Il fecondo è, che in corso di pochi anni il tutto fi cambia, non folamente le opinioni, ma ancor il modo di parlare : di tal forte. che al fine di sci anni gli uni niente intendono gli altri. In fatti tanto quei, ch' han lasciato le scuole, e che dopo vi son ritornati, quanto quei, che l'hanno continuate, non intendono parimenti quei, che vengono da un altro Collegio, ov. esi hanno studiato, e letto qualche corso di Teologia d'un de' nostri . Sopra ciò alcuni fon di parere, che, per ischifar ogni forta d'inconveniente, sarebbe unico rimedio l'assegnare a i giovanetti, così Filosofi, come Teologi, un Autore, ch' effi esplicar dovessero a i lor discepoli senza poter tralasciatlo, o per il meno sin a tanto fosse stato esposto, e letto alcuni anni. Qui voglio addur le ragioni , che vi fono per doverlo fare , perchè questo è un de' punti più importanti l'incamminar i nostri studi, come si deve. La prima di tutte è, che con quella strada i nostri s'uniranno in una dottrina fola, ed uniforme, cofa di grandissima importanza, per levar affatto le discordie, e le fazioni, cosa, che di già è principiata, poichè nella Teologia essi seguono S. Tommaso, siccome in una Costituzione è stato ordinato, al che ancora più si è astretto per il Decreto della quinta Congregazione, e per il libro De ratione studiorum. E non basta, che ciascheduno procuri di tirar San Tommaso secondo la fua opinione, in che s'impiega gran parte di fapere ( il che è un altro nuovo male, oltre il gran

gran numero di queftioni , ch' oggidi fi disputano, delle quali non s' era udito ragionarne al tempo di S. Tommafo ) ma farà forza di paffat più avanti, e procurar d'unitli, se ciò si può. affegnando loto un Interprese di San Tommafo dal quale col lor giudizio particolare esti non dos vranno giammai in neffuna maniera allontanarfi. La seconda ragione è, che questa strada è assicurata , e battuta , fenza che fi fia foggetto a traboccare nelle novità, le quali alle volre son pregiudiziali, e di gran pericolo, fendo che per effer gli spiriti desiderosi di segnalatsi , essi fempretercano nuovi fentieri, ne' quali si perderebbero » fe non fi levaffe lor affatto questa libertà di dite o penfare, che le cofe fossero lor proprie, e nuove : alttimenti , che si tiguardi un poco alle allarme, che ci fon date per quelt' effetto, ed agli affronti ch' ogni giorno ci vengon fatti. La terza ragion è , che gli studenti , oltre ch' eglino feguiranno con quello mezzo una domina ficura, e frequentata da molta gente, efsi molto più fapranno, e con maggior fondamento, poiche d' ordinario colui, ch' infegua fa moko più di quello, che comincia a leggere, Accome ancora esso confidera meglio le cose, e le unisce l'une coll' altre, che è tutta la quinta essenza della Teologia scolastica, anzi il miglior fondamento di tutte le arti. La quatta ragion è, che con quella Arada le opinioni, che pareranno buone s' introdurrapno con gran dolcezza, come ancora fi renderanno belle nel mezzo delle violenze, che fi sono sperimentate nel principio di ciò, che è del libro De ratione sindiorum , e che ogni giorno s'efprimentano nella fua efecuzione ; perchè uno tro

roverà una ragione per difenderle, e softentarle; ed un altro ne troverà un'altra, là dove ora l'un disfà ciò, che l'altro ha fatto, senza tener luogo di mezzo. Ed io offervo effer oggidì molte opinioni in vigore, le quali anticamente erano tenute per falfe, erronee, e stravaganti. La quinta ragion è, che con questo mezzo doppiamente si leggerebbe di quello ora si fa: le parti della Somma di San Tommafo si potrebbero figir in quatt' anni, come si desidera, e precorrere il numero delle questioni, che 'l Libro De ratione fludiorum affegna a ciaschedun Lettore? altrimenti ciò è impossibile colla maniera, colla quale oggidi son trattate. Così ancora col medesimo mezzo fi fuggirebbe di dettare, il che nuoce alla fanità degli auditori , che divengono ammalati dal tanto scrivere, e si sparagnerebbe la spesa degli scrittori, e de'potti per far pottar i loro scritti, non v'essendo alcuno, che per lo meno non ne abbia per empirne un Coffano: e con questo mezzo la proprietà s'introduce infensibilmente tra di noi. Ed il tempo, che vien posto nello scrivere, o copiare, si potrebbe meglio impiegare in legger gli Autori, col qual mezzo effi diventerebbero più dotti, che cogli scritti, che lor da maeftri fon dettati. La sesta ragion è, che i maestri manco travaglio avrebbero, e farebbero più dottimentre che 'I tempo, ch'essi impiegano oggidì in metter insieme le lor lezioni, e scriverle, lo potrebbero impiegare in iscritti più rilevati della Scrittuta Sacra, e di erudizion Ecclefiaftica: ed in progresso di tempo essi potrebbero per lo meno occuparsi in questo nelle ore oziose, ed in questa maniera bandirebbeto la barbarie, ch' oggidì

gidi regna comunemente in Ispagna. La fettima ragion c, che s'intenderebbero alcuni Autori; ancorchè si studiasse in diversi luoghi, e Provincie, che quelli, ch'oggidì Audiano, e ch'hanno pet l'avanti studiato venti, e trent'anni, vedtebbero trattate le medefime opinioni coi medefimi termini, fenza che ogni giorno s' inventaffero nuove questioni, e tra le verchie delle nuove, e maniere stravaganti di parlare, che lasciano gli spiriti in una ttoppo gran libertà, e non le uniscono ad una medesima dottrina . L'ottava ragion è. che se bene pet questa strada le altre Religioni si fieno molto ben unite, siccome quei dell'Ordine di San Domenico nella dottrina di San Tommafo, quelli di S. Francesco in quella di Scoto, e i Carmelitani in quella di Baccone, effi nondimeno banno sperimentato nel principio le difficoltà, nelle quali ora noi ci troviamo, e non ritrovarono miglior, nè più opportuno rimedio, the di affegnar un Autore, dal quale partir non fi poreffe; il che effi efeguirono nel principio con molto più rigore di quello di oggidì, tuttavia effi lor permettono di dettare i loto feritti, con cundizione di non si partit dall' Autore, ch' essi hanno abbracciato. L'ultima ragion è, che se bene le Cattedre, che sono state istituite nelle Universitadi, come di San Tommaso, di Durando . e di Scoto, fieno fenza dubbio ferme, e flabilire, affinche i Maestri, e Professori leggessero solamente questi Autori perischifar le stravaganze, che allora fi vedevano principiare; e per le quall effi erano travagliati, com'oggidì noi fiamo: v' è nondimeno una Cofficuzion antica nell' Università di Salamanca, che proibisce affatto di non

38 citar gli Autori, ficcome lo rappotta Antonio a Nebrissa in una delle sue repetizioni. E la cor sussimi a fine a consustante della sustante della sustant

#### CAPITOLO VII.

De' Coadiutori temperali.

NOn v'è alcuna cosa, nella quale si veda, che 'l governo manchi ne' principi di prudenza, che in questo punto de' Coadiutori temporali, che la Compagnia tiene non come fratelli, ma folamente come Coadiutori laici di fotto da tutti gli altri. Sendo che questi Coadiutori, secondo le nostre Costituzioni, erano fondati full'umiltà, dovevano portar l'abito de'secolari, e giammai ammessi a i voti solenni; al contrario fi potevano rimediare in qualunque tempo, che fosse, come parimenti quelli, che erano flati rimandati, si potevano maritare. Stante ciò oggidà si vede, che non v'è alcuna Religione, nella quale questa tal forte di gente sia più elevata, ed innalzata, che nella nostra, poiche nell'abito essi non son punto differenti dagli altri s così è flata già alcuni anni fono alterata questa Costituzione; ma io non fo con qual autorità. Oltre ciò il lor trattamento è il medefimo di quello degli alui, etiam migliore, per effer in lor poter il vit-

il vitto, ed il vestito. Nella conversazione, nelle recreazioni, ed in tutto il resto essi vanno del pari con tutti; il che si pottebbe levare, sendo che ciò non è folamente una egualita, ma fi bene un gran disordine, ed eccesso. Il più gran male, che n'è seguito è, che essi si sono grandemente moltiplicati in questa Provincia, ritrovandosi da i Cataloghi, che di cinquecento quaranta, che noi fiamo, ducento trenta ne fono Coadiutori temporali. Che se a questo numero noi aggiungiamo i giovani, ed altri pretendenti, essi passeranno il numero di trecento. In questo v'è un grand'inconveniente per la spesa, che è grande; perchè ficcom'essi lavorano, essi mangiano, e bevono parimenti, ed ancora confumano molti abiti: ed io posso afficutare, che due Coadiutori mangiano, e fanno altrettanta spesa, che tre degli altri, e per questa causa crescono i de. biti, e non v'è di che pagare: tra tanto i luoghi fon occupati, e non fe ne può nuttire, nè ricever degli altri. Ora io fo bene, che tra questi Coadintori ve ne sono de'buoni, ma per ordinario poco capaci, d'un naturale groffo, come quei, che fon levati o dalla bottega, o dall' aratro, e da altri luoghi poco onorati, il che è, che li ritiene nel lor debito. Oltre ciò ficcome per causa de'loro offici esti frequentano d'andar per mezzo il popolazzo, parimenti essi facilmente fi fecolarizzeranno; e quando ancora essi non facessero cosa alcuna contro la regola, essi nondimeno col lor groffo procedere ofcurano la buona riputazione della Compagnia. E perchè si vedono vestiri dello stesso abito, di che son vestiti gli altri ( dalla mostra si fa giudicio di tutta la pezza

del panno ) con questo a poco a poco si perde il credito, che è una delle più preziose gioje, che noi possiamo avere. Le cause di questo difordine fon quelle, che seguono, 'La prima e, l' educazion de' Nevizi, perchè come essi non servono, è forza di moltiplicare i Coadiutori laici, e gli studenti son nodriti senza esser occupati, che e l'occasione, ch'eglino escono dagli studi molto altieri, e superbi. Alla fine mentre che son nodriti, molti tra di loro potrebbero tener qualch' Officio, col quale soleverebbero i più bei spiriti, quali per ordinario fono in picciol numero, ed in questa maniera essi diventeriano più umilicom'ancora i fratelli laici farebbero trattati più dolcemente. Ed è cosa certa, che noi al presente non li vediamo avanzatfi niente nella vittù, nè meno nelle lettere. Quando non fossero innalzati di questa maniera, i Sacerdoti potrebbero tener qualche efficio, siccome si fa nelle altre Religioni, almeno per aver qualche occupazione, ed acciò ch'essi non escano così spesso fuori di Cala, maffime vedendos, che tutti non fon atti a continuar i loro fludi, nè hanno di centinuo ogni giorno di che trattare coi secolari. La seconda ragion'è, che per ordinario i fratelli laici fon poco amici della fatica, sì perchè esi si stancano facilmente, com'ancora per non effervi cofa, ch' effi poffano pretendere, e che per altra patte fon sempre trattati del medesimo modo, o che s' affaticano, o che stiano in riposo: e per causa di ciò gli Offici s' accrescono, e si duplicano, ed

ancora ciò non basta, come si è verificato, perchè uno, che aspiri a qualche cosa, più s'affatica, che due, o tre di questi sccolari. Stante ciò

io mi

io mi maraviglio, che noi non tentiamo di far il nostro profitto di queste cose, che l'altre Religioni han fatto, ed ordinato in questo caso per allegerirfi. La terza ragion è il gran numero d' Offici, de'quali i Superiori caricano le case, volendo avere de' marangoni, de' muratori, de' farrori, de'lavandieri, e de'fornari, a che altri aggiungono greggi, e mandre di bestie, lavoratori, e grani per seminare. Ed il pretesto, ch' essi hanno è, che per questa strada si fa un gran risparmio: perchè un montone ci dà il vitto, ed il vestito; non v'è cosa, che venga più notata, ed offervata, del danaro, ch'ogni giorno, ovveto ognisettimana fi mette fuori per il falario, e provigione degli operari di fuori via. Ma io ho toccato col dito (il tutto ben confiderato ) che ciò che fi può fare per persone laiche, costa molto meno: ed oltre l'esperienza ciò si prova con un esempio particolare. În questa Casa di Toledo ogn'anno fi mangiano quattrocento mine, o moggia di fotmento; per cuocer il pane alla Casa fanno di bifogno un fornaro, ed un garzone, che ogn'anno coffano centocinquanta ducati, e di legna ve ne va per fessanta, non v'essendo giorno, che non va se ne consumi per due reali, oltre che si confumano gli istromenti, e costano qualche cosa, come ancora in questo s'occupa una parte della Cafa, Ora qui di fopra io dico con qual mezzo si può impedire questa spesa superflua, se ciò non è, che si servi d'un fornato stranieto? il che r on costerà il quarto. In fine tutte le Religioni ban lasciato questa pratica, e maneggio, sino le medefime Monache, che fendo femmine, erano per confeguenza più atte in questi affari, sono

state forzaté di ricorreré a i fornari stranieri. F. quando si risparmierà qualche cosa, o molto, come ben fi può fare con questo mezzo, il gran numero de' fratelli laici, che d'altra parte vengono, si potrà diminuite: perchè ordinariamente in dieci anni esti s'invecchiano, e s' indeboliscono, onde s'è sforzato di nutritli venti. o trent' anni fenza ch'effi apportino poco, o niente d' utilità; di maniera che per l'occasione di ciascuna fornaria si moltiplicano a questo contro tre, o quattro fratelli laici. Ed io credo, che in molte Religioni fi cominciò da questa pratica; ma il tempo, ch'è un gran maestro, insegnò loro, che l'utile non eta si grande, nè meno di tanta durata, anzi, quel che è più, questo gran numero ogni giorno s'aumentava maggiormente per caufa di quelli, che diventavano vecchi, o che in fine diventavano lassi dalla fatica, o che diventavano da niente, e per tanto restavano inutili, overo oziofi, non fendo buoni fe non per far delle confusioni , e tutbolenze , come in molte occasioni s'è veduto. Perchè se bene i Sacerdori s' invecchiano, essi nondimeno fanno qualche cofa, quando non fosse altro che la Messa, ed udir le confessioni. V'è ancora un altro inconveniente in una sì gran moltitudine, in questo, ch'essi l'un l'altro si fan coraggio, ed animo a far delle assemblee, monipoli, e pratiche segrete, il che diverse volte è avvenuto. Può effer, ch' io m' inganni, ma io intendo, che da questa cagione, come dalla più debole, la Compagnia deve cominciar a corrompersi, ed in fatti, si vedono ogni giorno, e si vedranno mille scandali grandi, e dannosi a tutti : atteso che quella gente ha nelle

nelle mani il credito, la riputazione e la buona fama degli altri. Per tanto io farei di parere, che tralafciate tutte l'altre cofe, a quefto s'apportaffe qualche rimedio, riducendo fopra tuto quefta gente ad un numero certo, come all'ottava, o decima patte; e che a queft'effetto fi levaffeto tutti gli'Officj, e maneggi per fervifi folamente de'novizj, fludenti, e Sacerdoti, anzi anche di moli fecolari finanicti.

#### C A P. VIII.

## De' beni temporali.

Non fi può concludere ciò, ch'aspetta ai Coa-diutori, che in un medesimo tempo non si tratti ancor de'beni, ed entrate de'Collegi, in che v'è un nvovo male, qual scuopre un gran disordine nel noftro governo, in che la persona s' inganna, fenza confiderar, che i nostri debiti paffivi fon molto grandi, ed atrivati a tal fegno, che in questa Provincia solamente essi passano cento, e cinquanta mila ducati. Ora ciò, che noi configliamo agli altti, ed a che parimenti noi li obblighiamo, cioè, che essi si misurino, e che non ispendino più di quello hanno, io non fo per qual cagione noi non l'offerviamo in quefta Cafa. Quando l'entrata era molto picciola noi vivevamo fenza indebitarci, ed begidì, che i beni fon aumentati, fenz'aver riguardo al gran numero di quelli, che si ricevono, i debiti son sì grandi, che ci opprimono. Perciò bisogna per forza confessare, che nel governo di questi beni vi fono de' mali copetti, de' quali defidero notare

alcune caule. La prima è, che noitentiamo imedefimi modi di ferrar la nostra entrata, che tengono gli altri ordini di Religione: perchè il seminate, il mierere. il vendemiare, far i vini, e fimili altri maneggi molto fantamente fono stati levati, annullati affatto. La seconda ragion è, che noi spendiamo molto negli abiti, che fono di panno neto, mentre che dopo il più grande fino al più picciolo fi provvede comunemente a ciascheduno di ciò che gli fa di bisogno, come parimenti di carta per iscrivere, d'inchiostro, e di danari per far viaggi; ove v'e non fo che di proprio, che i particolari slargano molto più di quello farebbero, se celino si provvedessero del lor proprio, e questo costume è senz'alcun dubbio santissimo; ma io non fo s'essi lo potran continuar lungo tempo, veden« do, ch'egli si rilascia a poco a poco. La terza ragion è, il gran numero de'fratelli laici, i quali com'essi hanno la carica del vivere, e del veflito, quelli, che amano a fpendete, confumano l'entrata inconfideratamente a del qual danno io ne dò la causa al Noviziaro : sendo che com' essi vedono una sì grande spesa, e sentono il rumore di tante condotte, effi si governano nè più, nè meno come se fossero figliuoli di gran Casata, che non si pigliano pensiero d'alcuna cosa. La quarra ragion è, che, quando gli uni edificano, e gli altri diffruggono, vien fatto un gran guafto. Il governo de Superiori è affoluto, ed indipendente, almeno da i suoi sudditi : ciascun v' entra con la sua intenzione differente degli altri, un pianta. l'altra cava, un fa delle maffarizie, l' altro le porta via, ed in ciò si consumano gran fomme di danari. La quinta ragion è, che in viatici.

tici , e potti di lettere si spende più di quello si saprebbe immaginare: nelle spese comuni vi ci và fi gran quantità di danari, che un Provinciale già son pochi mesi, ha detto in una Congregazione Provinciale, aver fatto il partimento della spesa fatta in un anno solo per la sua Provincia, e ch'ella si trovò ascender a più di tre mila Ducati, cofa che par incredibile, sendo che a queto conto in tutta la Compagnia le fole spese comuni di ciascun anno, come de' potti di lettere, e di Processi, ascenderiano a più di cinquanta mila Ducati. La festa ragion è, che i conti non fi rendono coff diligentemente, nè con tanta chiarezza, come di ragion si dovria: e se bene sossero refi diligentemente, fe'l Rettore, o il Provinciale vi vanno di cattivo piede, essi però posson far paffar di gran somme di danari. La settima ragion è, che i beni temporali fono per ordinario nel potere de'fratelli laici, quali fenza dubbio non fono così ficuti, nè fpirituali, come farebbe neceffatio. Mi fovviene d'aver letto, che l'Ordine di Granmonte non ha preso fine, nè s'è perduto, che per aver lafciata l'amministrazione de beni temporali nelle mani de i Religiofi laici . E che San Domenico, avendo voluto fare il medefimo nel suo Ordine, non ne potè venir a fine, fendo che i Definitori, mossi da questo esempio, mutarono parere; ed io non fo ciò che possiamo sperare, o attendere, tenendo, come facciamo, la medefima traccia, e l'ifteffa ttrada. A questo male il timedio farebbe di far il contratio in tutti i punti accennati qui di fopra : e massime, che i fratelli laici non avessero il maneggio, o l'amministrazione de'beni temporali, quando ciò non foffosse, che per isminuire il numero. Nel Collegio d' Alcalà un di questi fratelli m'afficurò, che per la fabbrica, ch'effi hanno intrapresa, sei Coadiutori temporali fon occupati nella fola amministrazione dell'entrata, il che è un gran male. Questo farebbe parimenti un molto buon pensiero, che fi diminuiffero le fpefe per i vestimenti , e ch'ef. si fossero rappezzati per muovere le genti a compassione; 'ed in questa maniera l'uomo si muoverebbe a darci ajuto, poiche l'abito povere dimanda elemofina da fe fteffo, in luogo, che 'I ben vestito dà ad intendere, che non ha alcuna necessità; e che le elemofine sarebbero meglio impiegate verso i poveri vergognoß, e decaduti, ovvero agli Ospitali. Cosi non si saprebbe immaginare ciò che ci scappa, e fugge di mano per questo mezzo, e che è impiegato in altra parte. Ota fe bene alcuni giudicano, che farebbe bene , che la Compagnia s'applicaffe a feminat grani, a piantar vigne, ed a guardar, e nodrite greggi, mandre di bestie, io nondimeno ho avanti agli occhi quella confiderazione, che ficcome i gentilinomini, che non possono affaticatsi, si gettano, per ingegnarsi di ritrovarci timedio , ne'travagli dell' Alchimia, e dell' Aftrologia, ovver si danno ad inventar macchine, ed ingegni: quivi l'istesso per appunto fanno quelli, che per mancamento di spirito, di religione, ed col umiltà, col cui mezzo farebbe portata affezione al nostro Ordine, e ci farebbe largamente donato, fi perdono a cercar de'mezzi stravaganti. Ma sarà meglio di trattar questo punto prima, che di passar più oltre.

## CAPITOLO IX.

Delle fattorie, e maneggi di Villa.

Noi abbiamo poche cose ben istabilite nel no-firo governo, la maggior parte consistono in opinioni: un dice una cofa, l'altro il contrario: fe in qualche punto i pareri fon differenti , fone principalmente nel fatto delle fattorie, fenza che per questo si ha creduto effer bastante il Decreto della quinta Congregazione, col quale a i nofiri fon totalmente proibite quefte fattorie, così non v'è alcun dubbio, ch'elle fiano accompagnate da tre mali, che scusar non si possono. Il primo è il pericolo, nel qual corrono quelli, che le maneggiano per la conversazione, e pratica delle donne, e per il frequentar ogni forte di gente poco ritenuta, o dissoluta: massime offervandosi, che i grandi, e gravi errori fono alla fine pubblicati, e discoperti, ancorche siano celati per qualche tempo. Il secondo è, che in ciò molte persone sono impiegate, le quali occupano ancora iluoghi, ove fi nodriscono scolari, ed altri, che s'affaricano. Il terzo è, che nel mezzo di tante condotte, greggi, e mandre di muli, e Buoi, lo spirito de nofiri diventa poco umile, e spirituale: così ordinatiamente l'interior va dell'ifteffo paffo, che l'eftetiore: e gli stranieri vedendo una tal economia, akra cofa non fi poffon perfuadere, fe non che'l tutto ci abbonda; il che è così vero, che la fola Cafa di Villarejo ha empiro tutto questo Regnodi questa opinione, che noi abbiamo gran beni: e non bafta per levar via, e cancellar affatto quest' opi-

opinione di dire, che quella Casa sia ridotta ad una estrema miseria, poiche la quantità grande de' Buoi, e de' muli, con tanti greggi, e mandre di bestiami groffi, e minuti sono testimoni in contratio. Veramente gli utili hanno ad effer ben grandi per ricompensate, e contrapesare questi mali. Ma di grazia vediamo fe l'utile v'è così grande. Quelli, che maggiormente, e più d'ogn'altro s' affaricano in prender la difesa di questa fattoria. o maffaria, fono i fratelli laici: perchè colà , ov' essi regnano, e comandano ( almeno cost si può fospettare ( essi vi cuoprono con gran cura l'errore alla fin dell'anno; nondimeno l'espetienza, che l'utile non v'è così grande, come essi danno ad intendere, dee aver il suo luogo, e rimaner di fopra. Poichè le Case di Villarejo, di Cuenza, di Belmonte, di Nuete, e di Alcalà si sono rovinate per questa strada senza poter rimettersi in piedi, ne ajutatii, non oftante le grandi entrate, ch' elle godono, e buon numero di ragioni di legittima, che aveano raccolte, le quali alcuni tra di loro hanno confumate. Dall' altra patte effi dicono, che a Mauricia le cose van bene per il mezzo della maneggio, e traffico della fera: ma fopra ciò non fi mettono in conto i mali davanti accennati . Veramente essi non si scusano niente bene, come patimenti ancora l'utile non vi può "effer eosì grande, poich'eglino non fi mantengono che d'imprestiti . Ora io desidero solamente trattare de' grani, vini , greggi, e mandrie de' befiami, che fono le mafferie, fartorie, e maneggi più universali. Plinio dice, che l'eredità di grande spesa non è utile, nè profittevole. E chi può negate, che quelle maffatie non fano di grandi foefe.

spese, massime a i nostri, che n'hanno Case stabilite a questo effetto? I Religiosi, che perdono il tempo intorno a questo, fanno spese eccessive in abiti, viveti, e viaggi: perchè tra i lavoratori, i garzoni, e famigli mangiano quali al doppio degli altri. E'un comun proverbio, che i beni de' campi fon buoni folamente per li lavoratori, perch'essi mangiano poco, e s'affaticano assai, perchè nel lor proprio fatto, ov'essi hanno gran cura, s'affaticano parimenti i garzoni, le figliuole, e la moglie. Ora se quelli, che si servono di efattori, e riscuotitori, raccolgono d'ordinario molto poco, che farà dunque di quelli, che non han nienre di sparagno, e d'industria per questo? come per appunto tali fono i nostri. I Jeronimiti s' affliggono, perch'effi non cavano utile della cultura de' campi : nondimeno essi la continuano per effervi di già accostumati. Un Padre dell'Ordine di San Domenico, che al tempo, che si nodrivano, e fi mantenevano nel fuo Convento greggi , e mandre d'animali m'ha afficurato, che la carne lor costava il doppio di squello che l'avesfero comperata alla Beccaria. Con un altro io feei conto di ciò, ch' egli fpendesse nelle semenze, e trovammo, che in fine 'di fett'anni, che è il manco rempo, che sì può pigliare, non v'era alcun utile di resto, e per la diminuzione effervi altrettanta perdita della vera forte principale. V' è qualche guadagno a non pagar le Decime delle nostre fariche, ma ciò non è riparo, nè difela bastante al danno manisesto, ed apparente, che vi fegue . Dall'altra parte ( io non tengo già, the't Privilegio, the noi abbiamo, possa afficutar la coscienza nostra ) mi vien detto, ch' oggi-

di fin in Roma stella vengon affissi Editti contro di noi. Che se noi fossimo in picciol numero, io credo, che non vi si parlerebbe più di Privilegio: e s'altre Religioni l'hanno conservato, elle parimenti si son gettate nel pericolo. V'è ben di vantaggio . Alcuni Coadiutori , per mostrarsi grandi zelanti del bene temporale, fon paffati, secondo il proverbio, dal piede alla mano, cigè da una condizion balla, ed abbietta a duna più alta, ed elevata, ed han voluto far gli intendenti, e persone di gran maneggi : di questa maniera esti ci han ridorri allo stretto, avendo fatte grandi spese in liti talmente, che a dir il vero, io non fo fe le maffarie ci abbiano apportato utile, o no. Quanto al particolar delle Vigne io non ne posso dir akra cosa , se non che quelli , che collano, e fanno il vino per quanto essi procurano di dar ad intendere lo vendono un terzo di vantaggio di quello fanno gli altri: e tra tanto noi non vi vediamo ricco alcuno per quelta strada. Ogu'un si lamenta, che la maggior parte di questo, che si raccoglie, è guasto per cagion de i caldi grandi, il che è cauta, che di tre in tre anni i Vini fon femore molto cari: ma negli altri anni avvenire faranno affai molto più cari per le già accennate ragioni. Per conclusione, quando non fosse ranto evidente, che le massarie non fono di così grand' entrata; è più ficura cofa per noi tra tanti pareri differenti , che i nostri s'accoftino a quello, che è più conforme all'iffinto della Compagnia, cioè alla modeftia, all'umilià. ed alla quiete, e tranquillità, virrà tanto necessarie alle nostre funzioni, e non soggette, nè sottoposte ad alcun danno.

## CAPITOLO X

## Della Monarchia

A Lla fine fiamo arrivati alla fontana de i no-firi difordini , e degli fcontenti, che ogni giorno fperimentiamo : fingularis ferus depaftus eft eam. Secondo la mia opinione, la Monarchia getta noi per terra, non per effer Monarchia, ma per non effer ben temperata, e ben regolata. Que-Ro è un furioso Cignale, che abbatte, atterra; o fracassa il tutto per dove egli passa: e se ben presto non è fermato, non dobbiamo spetar giammai ripolo alcuno. Il nostro Fondatore di buona memoria, nella forma del nostro Istituto, e vita, ch'egli presentò a Papa Paolo Terzo l'anno 1540, temperò questa Monarchia di tal mai niera, che le cose perperue si flabilissero nella Congregazion generale; le ordinarie, e temporali da tutti quelli, che si trovassero presenti ove fosse il Generale; le une, e le altre a pluralità de'voti, e suffragj. In quella, eh' egli presentò a Giulio Terzo l'anno 1550, quello fecondo punto fo mutato; di maniera, che nelle cofe temporali, che non fossero di troppo grand'importanza, fi resterebbe alla libera disposizione del Padre Generale. E forse avez egli sperimentato alcuni inconvenienti, ch'erano feguiti in aver legate le mani al Padre Generale. Ma egli non vedeva quelli, che dopo fon succeduti dall'aver gli lasciato il governo così libero e se segli gli avesse preveduti, io ho tanta ficurtà della fin prudenza, e fantità, che avrebbé egli rimesto il governo nel

D 3

suo stato primiero, come più sicuro, e libero da inconvenienti, Sono gran questioni tra i Filosofi per sapere qual genere di governo fia migliore, o quello d'un folo, o quello di molti ; per l'una, e l'altra parte non mancano ragioni . Per lo governo d'un folo, che noi chiamiamo Monarchia, fa grandemente la forza, la qual è altrettanto più grande, quant'ella è più unita. Per quello de' molti fa la prudenza, perchè quattro vedono meglio, che un folo, oltre che d'ordinario v'è mi, not passione, sendo più difficile a cotrompetne molti, che un folo, come ancora tutti non vengono ad alterarfi da affetto, che è la principal parte in tutto, il governo ; ond'essi concludono, che la Monarchia, o il governo d'un folo è il migliore, purch' eghi si serva del consiglio di molti ne grandi , ed importanti affari : talmente che la determinazione dee dipendere da molte perfone, poich'ella vince nell'integrità, e prudenza; come l'esecuzione consiste in un solo, perchè vi è altrettanta più forza, quant'ella è più unita. Conforme a quefto, le I Monarca, qualunque eglifi fia, non eccemuandone alcuno, vien a far rifoluzione di qualche cofa di fua tefta, fenza averricorio al suo Consiglio, o contro il parere del fuoi Configlieri, fendo moffo da ciò, che gli avrà detto il Favorito, ch' ha al fianco, o ch'egli steffo la giudica così , io dico, che ancorchè la fua risoluzione sa buona, nondimeno, perch'egli ececde i termini del buon governo, esce dall'Officio d'en. Meparca , ed entra ne'confini della Tirannia, di che l'iftorie fon piene , di dove fi pottebbe cavat gran quantità d'esempi ; quali io. ttalaicio per efferne la ragion canto evidence . Di manie-

maniera che la Monarchia i affinchi ella non del geneti, non deve procedere così licenziolameni te, come oggidì fa la nostra, nella quale il poè ter; ed il comando è affoluto; ma ha bisogno d'effer limitata in due modi: Il primo per via di leggi, in ciò però, che si può comprender fotto il nome di legge: Il secondo , per il configlio nelle cofe temporali; e particolari : lo dico dunque, che l'origine, e radice, dalla quale nascono tanti errori nel nostro governo con tanti difgufti, che di già fono ftati notati, non è altro kcondo il mio parare; che di non effer questa Monarchia ben remperara: Perche, se ben le leggi, che noi abbiamo, fieno eccessive in numeto; nondirteno il Padre Generale non si serve, ne si governa d'alcuna : sia nell'accordar le proposiziopi, fia nel dar gli Officij, e i carichi, fia nel fondar Collegi, con un'infinità d'altre cofe. Che s'egli ha leggi può dispensar in tutte, o poco meno dispensa medesimamente in ciò, che al Consiglio appartiene, Cib, che fe n'e detto; è a dir il vero, cola lagrimevole. Si vede; che in ciascuna Provincia il tutto passa e'l tutto cammina, perà chè il Provinciale; e due, o tre de' suoi confidenz ti scrivono; senza fare flima; ne contro degli at tri, ancorche migliori in ogni partiro . Roma è lontana, il Padre Generale non conosce le persone, ne le lor azioni; almeno in tutte le lor circostanze, principal fondamento de i giudicj. Quelli di queste parti, dicobo; che a Roma l'uomo fi governa fecondo gli jaffetti 3 ma non bifogna niente mataviellarfene ; fendochè il nostro governo è molto particolare. Ord come volete voi di grazia, che un governe particolare poffa cammis DZ

nar bene fenza la conofcenza di ciascheduno, è delle fue azioni? E'forza, che l'uomo cafchi in errori grandi, e gravi; e che per questa maniera le persone si disgustino, e che un governo così cieco caschi, e venga in disprezzo. Finalmente l'uomo farà costretto di temperare, moderare, e fermar questa Monarchia : perchè è cosa chiara, e palefe, che diecimila nomini non fi possono governar nel medefimo modo, che se ne governetebbe seicento. Delle famiglie particolari, quand' elle fon moltiplicate, fi formano i Villaggi, e de' Villaggi le Ciuà. Ora come il numero è crescinto, il governo è cangiato, e murato, e dal domestico, che è molto particolate, e senza legge, s'è formato il politico, che provvedeva folamente al generale, e questo con molte considerazioni : talmente che da quelto, che'l nostro Fondatore ha governato la Compagnia d'un governo particolare, e come farebbe un Padre di famiglia nella fua Cafa, fi pretende oggidi, non folamente di far l'istesso, ma ancora di passar più avanti . E quel, che più importa è, che fopra ciò che 'l buon Padre rimeneva alle Provincie per darvi buon ordine, vi si vuol provveder di così lontano: non bisogna però, che paja firano, se n'arrivano tanti mali, e miserie tante. Per lo meno v'è poca foddisfazione tra i noftri, ed ogni gierno i lamenti crescono, e moltiplicano, il che mi dà ben ad intendere, che 'l governo è pien d'errori, e fuori di ragione. Ma degli inconvenienti, che da questa maniera di governo succedono, io ne voglio far un altro Capitolo, affinchè'l tutto meglio s'intenda.

#### CAPITOLO XI.

De mali, che succedono da questa forma di governo.

CE il folo Padre Generale ufaffe di questo go-O verno, e Monarchia, vi si avrebbero potuto almeno fopportar gl'inconvenienti, che ancora non farebbero si grandi; ma dell'istessa maniera si go-Vernano i Provinciali, e Superiori immediati ne' loro diffretti, fendo affoluti, e fenza che niuno ve li possa impedire, io intendo, e parlo di quei, . che fono fotto la lot foggezione, e comando. Perchè se bene tutti fossero d'un medesimo parere, il Superiore può fare, e fa ordinariamente il contrario, dal che ne feguono per il primo male difgusti grandi. E qual soddisfazione vogliono, che si abbia, se quello, che manco sa, supera tutta la Comunità, che necessariamente molro più ne dee sapere? per questa cagione io metto il governo, che non dà alcuna foddisfazione, nello steffo ordine, nel qual si ritrova quello, che è pieno d'abulo. Ora si per certo, che quelto è un grande stordimento di spirito in vedere, che 'I cieco voglia condut quello, che vede, onde nafcono difgufti, e sprezzo verso di chi governa, come fendo stimato arrogame, e superbo, con un' infinità di confusioni, turbolenze, e mormorazioni. Il fecondo mal è, che 'l governo non può reggersi per una medesima forma. E'cola certa, ed infallibile, che un corpo perpetuo, com'è una Comunità, ricerca un governo perpetuo, qual non può effer tale, ne uniforme, quand'egli è

ridetto in una tefta fola, fenz'altra dipendenza. Ogn'uno fostenta il suo parere, e non v'è persona, che contraddichi. Per quefta maniera certo non vi sarà giammai niente di fermo: perchè ciò che gli uni fanno, gl'altri lo disfano. Ora quello, che in ciò paffa, è veramente lagrimevole. Se leggi vi fono, offervare non fono. Le leggi non son per tutti; e ciascuno se le figura secondo la sua fantasia, e non v'è castigo alcuno per quello, ch' ha errato seguendo la fua opinione, e facendo tutto quello s'è immaginato; come parimenti non s'è giammai veduto castigar alcuno per tal occasione. Il terzo mal è, che i più degni non fon promossi alle cariche, come pur ciò ler si deve, anzi quei, che son di niuna considerazione. Per ragion si dice, che per meglio disporre, ed affinche si eseguisca, ch'è stato ordinato di tanto lontano, sa che l'uomo si sia ben abbattuto, o no, non vi fon persone, delle quali esti maggiormente si guardino, che di quelli, che fopra gli altri fon eccellenti. Per lo contrario essi fanno clò, che possono per abbassarli. Un certo ha molto ben detto: Hat vox tyranni eft : Quicquid excelsum eft , regno cedat . Quell'è il dir d'un Tiranno. Che tuttociò, che è innalzaro, deve cedere alla Macstà Reale. Il quarto mal'è il poco accordo, e la poca unione, che è nel governo. Questa è cosa degna di compassione, che non si possa parlar d'alcun punto di riforma, che subito immediate non venga fatta tefla, e che non sieno usate mille minaccie. Ma di questo male vi posson effer altre cause: l'una di certo è, che un folo abbia da contraftare. e resistere contro tanti uomini imperfetti, e mostruosi,

fic-

accome ve ne può effere, fendo che pet volet con lor combattere sariano necessarie le legioni intiere di foldati. Il Padre Generale è lontano, i Provinciali, e Rettori non ardiscopo di disgustar le persone per tema di sollevazione, per caufa di che il tutto fi rilafcia fenza che alcuno timediar vi possa: e chi meglio governa è quello, che meglio sa andar al placet della parte, e che meglio fa fecondat i fuoi umori; onde nasce, che 'l tutto va in rovina, ed in precipizio. L' altra causa è, che volendo essi innalzar tant'alto questa Monarchia, coll'istesso mezzo l'indeboliscono, e la privano di forze: perchè il poterenon è come l'argento, del quale quanto più un' uomo ne ha, tanto è più ricco; anzi è come la vivanda, il mancamento, e l'eccesso della quale indebolisce egualmente colui che mangia : in fatti è cofa chiara, che fe gli nomini fon provocati, e s' irritano per gli eccessi, e violenze; quello, che governerà non potrà giammai refifter ad una sì gran potenza. Il quinto male, che fegue il precedente, è il mancamento del castigo, ove si potrebbero metter in iscritto molti esempi di casi villani, ed enormi, che fi fon paffati fotto filenzio. E ciò oggidì s'esperimenta grandemente a danno noftro per efferne tutto il mondo commoffo. Quando qualcheduno moftra i denti, effi ciò non intraprendono altrimenti, ma ricorrono a Roma, massime se eglino vi hanno qualche favore, e colà tutto fi fa fal, ed aequa, non v'ellendo le forche, che per i diffraziati. Ma di questo, come d'un punto importantissimo, qui appresso se ne tratterà. Il feste male è, che si continuano le medelime persone nelle cariche per non conoscet l' al.

58

l'altre , e non ardir di fidarfene, ancorche fiano dotate di buone parti, la onde devotremere, ch' effi non s' ammurinino, e che non fi facciano padroni della Monarchia, che munir, e fortificat essi pretendono così bene. Quindi nascono i tradicori, e gli spioni, quali si dice esfer in gran numero, ancorche fotto un nome più onorevole, per guadagnar le buone grazie nel far del male, come ancor gli adulatori, vizio molto frequente, e strada propria a sormontar le perplessità, che fi incontrano nel nostro governo. Ora come il Padre Generale vuol tutto terminare, ancorche affente, e longano, e che le lenere, sì diverfe tra effe, cozzano infieme di tal maniera, che non fi fa per qual mezzo distrigarsene; indi ne seguono gl' indugi, e le dilazioni. E'cosa maravigliofa del tempo che si perde in provveder ed un officio, in risolver un affare, poiche s'è tanto lontano, e che vi sono tante cose, che non si sa alla qual dar principio si debba. Nelle risposte; e repliche, passano gli anni intieri, il che dà luogo a i difegni, ed a i favori, ed alle quetele, ed a i richiami presso al Papa, ed agli altri Potentati. Finalmente non vi è quasi danno di considerazione nella Compagnia, che non scaturisca da questa fontana, la più abbondante ne' difordini, che sia nel nostro governo, e la meglio disesa da quei, che tengono le cariche; di maniera che piuno ardifce di roccar questo punto per paura d' effer tenuto per iftravagante, e fordito.

### CAPITOLO:XII.

### Della Giuflizia.

TO temo grandemente, che un'altra causa de' difgufti, e difordini fopra accennati non fia l' inginstizia, la qual'a poco a poco, fotto diversi pretefti, si è resa padrona affatto del nostro governo di modo tale, che a guisa d'un cattivo umore nel corpo umano, ella cagiona tante paffioni, e pessimi accidenti. E' cosa chiara, che alcuna Congregazione non fi può conservare senza giustizia, quand'anche ella fosse composta di masnadieri . ed affaffini da ffrada : e non v'è alcun dubbio, che in tutta la Comunità gli onori devono effer compartiti conforme alle qualitadi, e metiti di ciascheduno, talmente che la nostra Compagnia non è libera; nè esente da questa legge, ed obbligazione, poich' ella è naturale. Item, che le cariche, ed offizj di questa Compagnia sono onori, e che noi possiamo mutar, o variar la natura delle cofe . Che fe ciò è così , ciascun vedrà fe questa giustizia distributiva si osserva, o no, Gli offici fi danno, e fi distribuiscono a molti pochi. Venti, o trenta in circa hanno gli offici principali: e gli altri, che secondo la comune opinione, non hanno minori parti, fotto diversi colori ne sono per sempre esclusi. Perchè si dice, che gli uni fono colerici, gli altri melanconici, e gli altri ancora per non effer troppo uniti con Roma. . E come sia così , che i grandi spiriti abbiano sempre alcuni errori, siccome dicono Platone, e Cicerone, succede, che la più

parce di questi buoni intelletti restino esclusi, e tenuti indicto; d'onde ne legue un altro inconveniente che è , che si mettono alle cariche uomini privi di lettere, e d'altre buone qualità a non perch'essi abbiano le parti necessarie, ma per effer più profontuofi, ed arditi nell'ingerirfi negli affari , sapendo molto ben accomodarsi , e pigliar il tempo, e l'occasione. In questa maniera dunque sono respinti indietro tutti quelli, che la natura spingeva avanti, e col medesimo modo gli altri. che loro avrebbero volentieri obbedito, ridotti in un cantone tutti addolorati vedendo innalzati quelli, che dovean effer abbaffati; quindi quelli, ancorche fatti altieri, non potranno tus tavia fe non difficilmente bisfimar gli alui giustamente irritati. Abuso per dir il vero moko grande, e che per effersi continuato tanti anni e tien continuamente gli spiriti pieni d'amatezze; e di difgufti, che diventano, e diventeranno fempre aposteme secondo le occorrenze, per puttefarsi in tutbolonze, e mutazioni come pur ogni giorno fi vede. Ho letto nelle Politiche d' Aristotele, che bisogna per forza, che ogni Repubblica tenga per inimier quelli, che si vedono esclust dagli onori comuni: ond'io non mi mataviglio punto, che nella Compagnia vi fieno tante perfone, che si lamentano delle ingiustizie, ch'essi credono, che lor a facciano, e quando poi l'occafion fe ne prefenta, facciano tanto firepito, e ramore, come noi vediamo. Veniamo ai particolari. Sopra questo, che nella Compagnia i parcicolari non hanno voce atriva, o passiva per le cariche; qualchedun dirà, che ciò si praticava in questa maniera nel suo principios a che si può

tispondere, che allota erano in picciol numero quelli, che diventavano fegnalati, e che al prefente ve ne fon moki, con quefto, che l'efperienza va discoprendo da un giorno all'altro molte cofe; e spcora in quei primi tempi il nostro Fendatire, per tener tutti i fuoi contenti, inventava puovi offici. Ahri diranno, che non vipoffon effer efficj per tutti. A quello io rispondo, ch'effi devono effer propotzionatamente diftribuiti, non altrimenti fi faccia quello, ch' ha pochi, o molti figliuoti: In questa maniera si dee principiare da i più gravi, e più degni nelle Congregazioni Provinciali: perchè io ho offervato, che d'ordinario i Superiori principiano dal mezzo in giù, come se si poresse fare, che in ventio venticinque, che ptecedono come più vecchi, alcun non fi trovalle avere le partinecessarie. Un altro dirà, che a questo ha rimediato il Decreto del Papa, col quale è flato ordinato, che i Superiori si mutassero ogni tre anni. A dir il veso n'è flato fatto qualche cofa, e nondimeno molto poco: perchè non s'è fatto altro fe non far il giro alle medefime persone; e siceome la maggior parte fon mal capaci alle cariche, gli uomini gravi ne restano sempre esclusi, ed in conseguenza quelli, e gli altri per lor occasione, difgustati, e mal contenti. Perchè se ben pare, che con questo Decreto fi fia pretefo, che 'l governo non fosse nelle mani d'un picciolo numero di petsone, com'è fato detto, per eller cola tanto odiofa: tant'è, egli è maneggiato della maniera, ch' io ho detto da molto poche persone, Finalmente è necessario, che l'armonia tanto lodata da Plasone fi conferva da questa comunanza; Che tutti Scoe.

fieno legati infieme, tutti così come i numeri con proporzione, ed ordine, come ancora, che gli offici si distribuiscano a ciascheduno, secondo vi farà idoneo, e capace; dove ciò non farà praticato io per me credo, che giammai v'abbia da effer tranquillità, nè ripofo. Lascio da parte altre cofe; nelle quali pare, che vi sia mancamento di giustizia, le quali in tutto questo Trattato son toccate: folamente avvenne, che per la violenza, la qual fu ufata nell'elezione del Padre Lucado e gli spiriti grandemente s'alterarono, effendo la nazione Spagnuola, vero, o fallo che sia, molto foggetta a' difgufti e ed alle difunioni : e questo tanto più, che questa nazione ha non folamente fondata la Compagnia, ma l'ha ancor onorata, ammaestrata e quel che è molto più e l'ha nodrita, e mantenuta colla fua propria fostanza lungo tempo. Perciò vi si deve applicar in breve quei rimedi, che necessari sono per il ben della pace, altrimenti ogni giorno maggiori inconvenienti fi sperimenteranno. Nel refto, l'ambizion non è. che mi faccia dir questo, anzi il male, che preme con gravami molto importanti, come veramente ogn'un tocca con mano.

#### CAPITOLO XIIL

#### Delle Sindicazioni .

Circa le Sindicazioni, che altrecose non sono, che informazioni segrete degli ettori, o dei litti altrui satte avanti al Superiore in figreto senza prova, e senza udit la patte; io trovo, che è un negozio molto difficile per le varietà, che vi si in-

si incontrano. Se noi rifiutammo affatto quelle informazioni, la potta farà aperta a tutti i delitti, e fopra tutto a i fegreti; e non folamente non possono altrimenti effer repressi, ma di vantaggio ancor s'avanzeranno; Che se noi le approviamo si cadrà in un altro inconveniente che è , che i buoni con questa strada potrango esser attraverfati fendo dato luogo alle calunnie, ed alle false accuse, che possono nuocere molto a quei, che fon denunziati, prima, ch'effi ne fappiano alcuna cola, o che per tali seno riconosciute. Nel governo secolare io trovo molto dannate queste findicazioni, che si chiamano Denuncie . Si legge però nell'iftoria Romana, ch'elle etano molto in pratica ne i tempi, di cattivi Imperatori , come di Netone, Domiziano, ed altri simili : ma vependo a mutarfi le cofe, quando gl'Imperatori etano buoni, gli uni bandirono questi denunciacome fecero Vefpafiano, e Tito; medefimamente ne furon fatti morir alcuni , come fecero Trajano, ed Antonino Pio. Finalmente l'odio, che a cofforo fi portava, passò tant'oltre, che nel Codice lib. x. I. penult. de Delateribus fi ttova una legge, colla quale Coffantino il Grande ordinà, che alcuno di questa gente colà non potesse denunciare, riffervandofi ciò folamente all' Avvocato fiscale. Cioè come se si dicesse, che si teneva per minor inconveniente, che alcuni delitti non toffero castigati, che di sopportar i masi, che faceva questa sorte di gente. Ed ancora nel Concilio Eliberino, che fu celebrato nell'ifteffo tempo, è ordinato nel Canone 73, che alcun Cristiano non faccia quella professione; che se per ral de-Dun-

nuncia qualcheduno veniva ad effer fatto prigione, proferitto, o condannato alla morte, non & darà la Santiffima Comunione al denunciante, etsam in articulo mortis, Rigor in vero molto memorabile. Nella Compagnia gli anni passati si usava questo modo di fare, ma allora, siccome gli nomini erano buoni, ed in picciol numero, ciò si poteva fopportare. Ma di poi fon uscire suori gran querele, e richiami contro quelle findicaziomi, anzi che fi fono ricercati mezzi per fermarne 'il progresso, ed io non fo fe'l rimedio fufficiente sia flato. lo però son d'opinione, che i mali continuino, e per l'istessa strada i disgusti ancora. Per quell'effetto non v'è alcun dubbio, che farebbe molto a proposito, che i Superiori, ed il Padre Generale in particolate, conoscessero tutti quelli, che fono fotto di loro, sì per il fegreto, ed interior dell'anima, com'anche per il pubblico, ed esteriore, che può venir alla conoscenza degli uomini, con i vizi, vittù, ed inclinazioni, affinchè nel ler governo con più certezza procedeffero, ed a guifa d'un buon arrigiano, conoscellero tutti i loro ferri, ed iftromenti, ed in qual cofa fervir si potessero di ciascun di loro, Questa su la ragione, per la quale surono introdotte nella Compagnia le findicazioni di parole, ed in iscritto; il che s'è praticato molto tempo; ma finalmente l'esperienza ha insegnato, che non folamente il Superiore, massime assente, e che non conosce nè di vista, nè per pratica i soggetti, non ha quella conoscenza, e che'l tutto va in confusione, escado le informazioni imbrogliare, ed ofcure, ficcome molte volte avviene, ch'un dice bianco, e l'altro nero, e nella maggior par-

te vi fono firavaganze, immaginazioni, ed inganni, per non dire imposture, e falstradi, che vi incontrano, e per fortuna mancherà una circostanza nell'informazione, che in luogo d'effer buona, e favorevole, la farà ritrovar cattiva, come pur s'esperimenta ogni giorno. Il bene dell'. unione, e carità fraterna è, che gli uni non fie-. no accusatori degli altri, e più tosto devon essitemere, che volendo per quella strada acquistar la buona grazia de' Superiori, non sieno stimati effer cagione d'un grandissimo male. Ardisco affermare , che se gli Archivi della nostra Casa di Roma foffero diligentemente scrutinati, non si ri-: troverebbe pur un fol nomo da bene, per lo meno di quelli, che fon lontani, e non conosciuti: dal Padre Generale: perchè tutti son macchiati, gli uni più, gli altri meno . lo scuopro ben da lontano il danno, che possono cagionar per l'av-1 venir queste informazioni, e se si può afficurar, e prometter d'amar di presente quelli, che posson effer inimici. Si dirà, che gli Archivi fon guardati follecitamente da quei, che ne banno, la custodia: vediamo se questo è vero. Non sa bisogno d'altro se non veder ciò che su fatto verso il Padre Gioleffo Acosta, con quanto su ritrovato negli Archivi contro di lui per aver voluto folamente flar offinato, e pertinace contro la volontà del Padre Generale, che volea, che la Congregazion si facesse, ed ogn'un s'è maravigliato, che'l negozio colà restasse. Il mal è, che non se ne fa alcun castigo, per il contrario quelli, che intervennero in queste operazioni erano: de' più confidenti. Se così è bisognerà per forza, già che noi non fiamo bestie, che rali, e così perniciosi Archivi sieno abbruciati: sendo che tanto, è lon-E . tano.

tano, che da quello si abbia cavato l'utile, che l'Uomo s'éra immaginato, che per il contrario è una continua fontana di perplessità, e confusioni, ove refta grandemente offesa la riputazione di molte persone da bene. Perchè come molto ben dice il Proverbio. Adversus ictum sycophante nullum est pharmacum. Non v'è medicina contro il colpo d'un calunniatore, o maldicente. Se'l cammino, che casca non ammazza, o ferisce qualcheduno, la caligne per lo meno lascia qualche vestigio per dove ella passa. Nel resto è giusto, e ragionevole, che questo modo di fare per quanto farà possibile sia affatto bandito dal nostro governo. Che pet lo meno il Padre Generale, avanti al quale verificar non si possono le querele patticolari, non debba conceder luogo alle findicazioni, fe non fossero state verificate nelle Provincie avanti i Superiori immediati. E se si aprissero l'orecchie ad alcune altre ciò effet dovrebbe a persone molto discrete, ed elette, ed in casi molto importanti. Ora com'essi vedono un così grandi affalto fi riferrano . e fi ritirano in fe fteffi. e quelli, che restano, sono per la maggiot parte persone basse, abbiette, e prosontuose ad intrametterfi negli affari , per non ne dir peggio, E di già appariscono le informazioni, che simil sorte di gente dar pretende. Alcun dirà, che di già è stato ordinato, che queste informazioni fossero pie gliate in buona parte. Al che io rispondo, che ciò non è, ne meno s'offetva, e che tra quefta gente vi si rittovano sempre degl' impertinenti. Ma mi replichera, che fe'l Padte Generale non s'informa di tutte le cose minute, e di poca considerazione, non potrà provvedere a i particolati a che dipendono da una più gran cenoscenza. Rispondo, che fi pretende, che 'l Padre Generale fi debba contentare del governo comune : e che il particolare, che dipende da una più gran conoscenza, debba egli timetterlo ai Provinciali : perchè i tempi fempre non fond ne i medefimi, ne fimili, come parimenti non fi può più fopportare ciò, che si tollerava anticamente. Tanto ha, che le sindicazioni possano effet molto più libere avanti i Superioti immediati, come Provinciali, eVifiratori, con questo riguardo, che essi siano avvertiti di non dar il lor configlio fenza verificat primieramente la verità, è riservar sempre l'altra orecchia per quello, che farà stato accusato, o denunciato. Ed ardisco affermare, che molre volte si ritroveran false le prime informazioni , che faranno ftate date contro i loro propri fratelli; e fe non fall in tutro, vi faranno almeno punti clas gerati s con tempi, e circonstanze mutate, insieme con alire cose molro considerabili . A questo proposito & fa, che in Atene il giuramento de'Gitta dici era di ascoltat egualmente ambe le parti.

# CAPITOLO XIV.

Delle ricompense, e dei castighi.

On v'è lalcun dubbio, che la ricompenfa, ed il gafrigo non fieno i due nervi, coi quali mogni Conjunanza fi governa. Così ha detto un vecchio e e l'eferienza l'infegna. Petchè dove non fi jien alcun conto, nè ordine al ricompenfar, e daffigare, bifogna per forza, che vi fieno diforni, e confusioni. Per la caufa, e fondameto di ciò non è necessario d'arne più ampli dichiarazione a chi basta d'intendete, che le

المقري

passioni, ed affezioni debbano esfer ben regolate e dolcemente maneggiate per tender a quel fine l'Uomo fi è proposto, di che si danno documenti, e regole di prudenza. Ma a proposito nostro è assai di presupponer per certo ciò, che di già s'è detto, e sopra quello dichiarare, se'I postro governo in questo punto è esente, e libeto d'errore, e se cammina come bisogna, lo dico dunque primieramente, che non si ritrova alcuna Comunità ( ch' io però fappia ) nella quale si vedano manco ricompense per la virtù, che nella nostra. E'ben vero, che la principal ricompensa del Religioso deve esser Diosolamente; ma ancora la nostra fragilità deve effer ajunta coi mezzi, de'quali ci ha provveduto la natura', alla quale non è contraria la grazia, nè meno la diftrugge, anzi la petfeziona, e fi ferve de'pezzi naturali, affinche l governo vada ben a propofito Forse, che San Paolo non era spirituale quando diceva. Qui bene prafunt Prasbyteri, duplci honore digni babeantur! Che i Preti, che fin bene il debito loro, fieno stimati degni di dippio opore. Per lo contrario, noi vediamo, chela Compagnia non ufa alcuna ricompensa per le lettere, ed oltre ciò si son levate ancora certe ricognizioni di gradi, che dare si solevano. Call'istesso modo così è trattato l'uomo letterato, come l' ignorante, anzi che per le catiche è touto più tofto per impedimento, fotto colore, che gli fpiriti buoni, ed elevati non riescono ne'ncozi, o che non conviene di levarli dagli studi loro Che si consideri bene, che la vera causa di quen non sia altro: se non è questo, che si voglia che tutti fieno eguali, e che alcuno non fi facciafeanalato. Confesso, che è ben conveniente, chei

69

fia eguaglianza nella Comunità non aritmetica, ma geometrica, Perchè non sarebbe buon ordine di voler far le scarpe a tutti i piedi con una fola forma; ma bifogna, che la scarpa sia conforme al piede, nel che consiste la vera egualità ; e come ben diffe un Savio. Confusis, & permixis ordinibus, nihil eft ipfa equalitate inequalius. Sendo gli ordini confusi, e mescolati, non v'è cosa più ineguale, che una tal egualità. Per tanto non posso persuadermi, che sia in poter del Superiore di privar quelli che meritano, della carica, che lor si deve. Quindi nosce, che tra tanti buoni foiriti, ch' entrano nella Compagnia, (in più gran quantità certo, che nelle altre Religioni, ) non oftante il ripofo , ch'essi godono nel tempo de' loro studi, ve ne son molto pochi, che n'escano letterati, e dotti, ancorchè ciò può procedere per mancamento de'luoghi, ne'quali essi si possano esercitate. Vi è ancora catestia di Predicatori segnalati, vedendosi, che'l medesimo trattamento così vien fatto al buono, come al cattivo : e come tanto costa l'avanzarsi, essi si contentano della mediocrità. Si può dir il medefimo dell'erudizion Ecclesiastica, che fi dice delle lettere uma. ne, le quali fendo andate molto al basso, non fono onorate, per lo contrario fe ne tien poco conto. I noftri Superiori vogliono, che fi ftudi; e che vi s'impieghi la cura necessaria, che è molto grande: ed ancora si tiene quasi pet impossibile, che gli studi d'umanità vadino avanti : ed' oggidi per questa strada non vien partorita alcuna soddisfazione. Di già la vittù si talenta: e piaccia a Dio N. S. ch'ella non sia troppo indebolita. Ecco quanto ho da dire delle ricoms penfe.

E 3 Quan

Quanto ai caftighi, egli è cosa certissima, che non ye n'è alcuno, Che qualcheduno intraprenda di far ciò, che gli par e piace, che in ogni modo non vi sarà altro. Lascio da parte i delitti grandiffimi, che fenza dubbio fono diffimulati de'quali qualcheduno qui raccontar si potrebbe, ) fotto colore, che a bastanza non sono provati. Ma questo è per non generar rumore, e che non fi fenta ragionar nel fecolo di quello, che non appare, fendo tutto il governo dirizzato a coprire, ed a gettar terra fopra gli errori, come fe'l fuoco potesse effer senza sumo : e nondimeno essi esercitano i rigori loto sopra alcuni poveri miserabili, che non hanno forza, nè spirito per refistere, di che non mancano esempi. In altre materie postono i Superiori far gran mali; anche commetter delle ingiustizie, senza che sia pur toccata folamente la lor veste. Che un Rettore, o Superiore faccia cose indecenti, sferza, e batti crudelmente i fratelli, rompa le regole, e costituzio. ni, fabbrichi, e getti a terra fenza ragione, e configlio, diffipi l'entrata, e la dia ancor a' fuoi parenti, il castigo, che se gli dà alla fine di molti anni, è per lo più privarlo dell'officio, ed ancora alle volte avviene, che la fua condizion diventa migliore. Vi è alcuno, che sappia di qualche Superiore, che sia stato castigato per aver fatto tali azioni? Per me non ne ho alcuna cognizione. Di tutto ciò si potrebbero dar esempj, ma pon è a proposito toccar persone particolari. Nel resto è cosa certa, siccome ha detto un vecchio nel Senato di Roma, che non si ritrova alcuna moltitudine libera, ed esente di negligenze, le quali senza il terror de' castighi non si posson raftienare. Ora io fon di parere, che quelli, che fi dipordiportano da veri figliuoli, fieno trattati, fed accarezzati come tali, e più oggidì, che nel principio della Compagnia; ma contro quelli, che in ciò mancano, è bene usar rigore, e che per tal effecto vi fieno prigioni, ed altri castighi. E'cato veramente firano, e memorabile il veder, che i buoni, senza cagione, o per cose leggiere, sieno afflitti, fino a farli morire, per credere, ch' effi non parleranno, nè faranno resistenza, di che si potrebbero addur essempi lagrimevoli; e che gli scellerati siano sopportati, perchè si rendono formidabili, e tremendi; il che ben mostra, che 'I governo è mal dirizzato, e senza Novizi, siccome qui avanti è stato detto, E per mio parere considero, che basti, affinchè Dio non abbandoni totalmente affatto la Compagnia, ch'ella ogni giorno se gli appresenti avanti agli occhi, e che affliga noi per gli oltraggi, affronti, ed ingiurie, che se gli fanno. E se bene si dica, che ciò, che fi fa sia con buona intenzione, è però sempre indebitamente. E poi appartiene alla sua bontà di pigliar la causa de gli afflitti, e vendicarli da quelli, che fotto qualunque colore gli affligeranno fenza ragione.

### CAPITOLO XV.

# Delle Congregazioni generali.

Uest'è un punto molto trattato nella Compagnia. Il nostro Fondatore di buena memoria non lasciò tempo pressione per radunar la Congregazion generale durante la vita del Padre generale. Al contrario di questo la seconda Congregazion generale propose un dectetto, col qual era E 4 ordi-

ordinato, che ella si dovesse tenere di sei in sel anni: ma un certo Padre sendovisi opposto, vi su finalmente rifoluto, che i Procuratori delle Provincie di tre in tré anni a Roma radunar fi dovellero, per veder fe gli affari ricercano, che fa abbia a tener questa Congregazione, che è quanco s'è agitato tre anni intieri nelle Congregazioni Provinciali, ed in quelle de' Procuratori in Roma: la onde in general farebbe conveniente, che la Compagnia affegnaffe certi tempi, affinchè fenz' altra disputa la Congregazion generale si tenesse înfallibilmente, come di fei in fei anni, o di quattro in quattr' anni, fenza che il Padre Genesale, o alcun altro impedir la poteffe. Questo punto fi tratterà folamente di questa seconda maniera, perchè io mi persuado, che uno de i punti, che vanno male nel nostro governo, sia per non tener fermo questo. Eccone le ragioni. La prima è, che in tutte l'istorie si legge, che si ha tenuto fempre per effetto di buon governo, che di tempo in tempo i Capi della Repubblica si radunassero. I buoni Re ed Imperatori hanno sempre favorito questo governo, fe ben quelli, che non fono stati tali, han tenuta strada totalmente contraria. Ed io non fo, che vi sia stato giammai Città, nè Regno, che fieno tenuti per ben governsti senza che vi fosse Consiglio col consentimento pubblico de' Capi, infieme coi lor Configli, e Corti ordinarie ne'loro tempi, il che dipende della colleganza, e concatenazione, che è tra la Monarchia, e l'Arifloctazia, che è il parere, e configlio de' Principali. Questo farebbe un lungo difcorfo a voler esplicar questo punto per via di effempi: quello di Tarquinio fuperbo, narrato da The Livio nel primo libro della fua Istoria , ba-Acrà

ftera per molti. Questo Re dunque volendofirender padrone affoluto di tutte le cofe, in maniera tale, che alcuno resister non gli potesse, pose gran cura in debolir il Senato Romano, tanto per al numero de i Senatori, che per l'autorità. E questo perch'egli in se stesso, ovvero con poche persone determinava tutto quello, che egli nel suo Regno voleva . Ora certo è , che questo governo in qualche modo par profano, e non molto a proposito, avendosi riguardo al numero, che la ragione resti superiore. E' scritto, che si debba tenere in ogni tempo per rimedio molto falutifero, che nella Chiesa i Concili si radunino, non oftante, che vi fieno Vescovi, Arcivescovi, ed un Papa. E' facile di veder ciò, che fu ordinato nel Concilio di Trento, dopo un altro gran numero di Concili, sopra il soggetto di radunar Concili Provinciali, ed alle cose, ch'erano il più corrotte, che in cent'anni il Papa, e i Vescovi non aveano potuto rimediare, ciascuno vi ponesse ordine nella fua Diocefe . Dirà qualcheduno . che quanto è flato ordinato circa queste Affemblee, non vien offervato, E'vero, Sopra questo qualchedun' altro dirà, che solamente il tempo è stato assignato per i Sinodi, e Concili Provinciali, ma non già per i generali. Rispondo, che le nostre Congregazioni generali, ancorchè così si chiamino, non devono però con ragione entrar nel numero dei Concili generali, che son convocati da tutte le parti della Chiefa. Le Congregazioni fon composte d' una sorte sola di persone, che servono in diversi luoghi, ne quali esti sono sparsi; Quanto al numero, ed all'autorità, questo farà affai, che noi le compariamo ad una Provincia, o Diocefe. La feconda ragion è, che fe in un Concilio

cilio non è stato assignato un tempo certo per convocar il Concilio Generale, questo però in altri Concili è stato eseguito. Ed è cosa certa, che in molti Conclavi han giurato i Cardinali. che quello che fosse Papa, convocheria perpetuamente ne'tempi loro i Concilj generali: come parimenti è cola verificata, che per aversi in ciò mancaro, primieramente n è seguito grandissimo Scisma, e poco dopo per la medesima ragione, si son sollevate le erche, che la Chiesa oggidi travagliano. Che se questa ragione par a qualcheduno troppo generale, io passerò alla tetza, che si cava dalle altre Religioni, fendo buona cofa d' imparar dalle più antiche, in che ardirò di dire, che tutte, senza put eccettuarne alcuna, per lo. meno le riformate, radunano i loro Capitoli generali ad un tempo prefisso, ed ancora per il tempo passato più sovente gli hanno radunati. La Religion di San Domenico in progresso di più di ducent'anni ha celebrato i suoi Capitoli, primieramente ogn'anno di continuo, e dipoi di due in due anni. In quella di Sant' Agostino nel fuo priacipio effi tenevano di continuo ogn'anno due Capitoli generali, siccome tutto ciò si vede nelle Croniche di questi Ordini. Oltre ciò tutte le volte, che una Religione, o parte di quella tratta di riformatfi, come quella di S. Benedetto, o di San Bernardo, la prima cofa, fopra la quale effi gettano i lor pensieri, è di far ordini sopra la celebrazione de' Capitoli generali, e disponer questo negozio in maniera tale, che detti Capitòli s'abbiano a tener in ogni modo a tempo prefiffo. Che se ancora questa ragione non par concludente per l'istituto della Compagnia, che è difference dalle altre Religioni, passiamo alle ragioni

gioni plù proprie alla flessa Compagnia, E'cofa certa, ed indubitata, che 'l nostro Padre Generale ha maggior autorità, e più potere nella Compagnia di quello abbiano tutti gli altri Generali nelle lor Religioni. Ora questo potere quanto è più grande, tanto più facilmente può cirare, e chi lo ha abufarlo, fe non vi rittova il rimedio opportuno. Perchè a dir il vero, se bene la Monarchia sia la miglior maniera di governare, è però vero ch'ella corre gran pericolo d'inciampare, e di corrompersi: in fatti, affinch'ella non degeneri, bilogna raffrenarla, e ritenerla nel fuo debito, primieramente con buone leggi, delle quali la Compagnia non n'ha di bisogno, benchè il Padte Generale polla dispensarne quali in tutte: secondariamente con configlio, del qual veramente il Padre Generale nelle cose ordinarie si serve, ancorchè sia di poche persone, a che le Congregazioni generali supplir potrebbero; per terzo luogo colle visite de Superiori : e già noi sappiamo, che i più gravi Padri della Compagnia han fempre tenuto per molto necessario, che i Superiori immediati fossero obbligati alla residenza: e per tal effetto venne fuori quest' ordine del Papa spettante a i Provinciali, lo petò non fo, fe venga offervato, o no. Quanto al Padre Generale, esso non può far visita, siccom'ancora non sarebbe ragionevole; ma almeno a certi tempi pare, ch' egli dovrebbe esser visitato dalla Compagnia, che è sopra di lui, e permetter, che a lui si dimandasse conto del suo governo: poichè si ha nella Sacra Scrittura ne' Proverbj cap. 21. che Gaudium jufto, est facere judicium. E' un gran contento all' nomo giusto il vedere, che la giustizia sia eseguita. E veramente non vi sarebbe alcuna oc-Chfip-

casione, che un particolare non volesse giammas vedere alcun Visitatore, o Provinciale. Di maniera che per rispetto del Padre Generale conviene, che vi sa Congregazione, attesochè ( siccome s'è detto nel principio ) questo farebbe foccorrer la Monarchia con prudenza, la qual accompagnata dalla forza, e dall'esecuzione, che risiede in una testa sola, viene alla conclusione ed al fine di tutte le cose. I principali, per esser in gran numero, han maggior prudenza, e sapere, che un folo, e l'uno s'unisce con l'altro col mezzo fovraccennato: e da questa unione ne risulta un governo più perfetto per la patte de' foggetti. Ciò è molto giusto, perchè non è posfibile, che in una tal moltitudine di persone, e che in un governo tanto affoluto, e maneggiato di sì lontano, non vi fieno alcuni, che non fieno prudenti, o che si persuadano d'essere, il che è la medefima cosa. Oltre ciò, che è la sesta ragione, nella Compagnia posson avvenire degl'inconvenienti, a i quali fi può rimediare col mezzo della Congregazione, che del Padre Generale, per qualunque autorità, o comando, ch'egli abbia. Ciò si vedrà se noi consideriamo quali son i mali, che ne succedono. Essi son personali, o reali: se personali, il Padre Generale non ardità d'intraprender cosa alcuna, per non discoprirsi, o per non rendersi odioso, sopra di che si potrebbero dir molte cose di ciò, che ogni giorno vien dissimulato, ovvero il poco effetto, che fanno i Superiori procedendovi della maniera, alla quale la Congregazione può rimediare, perch'ella non ha bisogno di guadagnar le volontà de i sudditi, e siccome quelli, che fan la Congregazione, fono in gran numero, un patticolare non

può lamentarfi d'alcuno. E fenza dubbio alcuno vi fono alle volte tali mostri, che ancora, come dice Seneca, non basta alcuna deliberazione per venirne al fine colle forze d'alcuno, che fia, ma contro tali genti fa bisogno, che si radunino infieme legioni intiere. Se i danni fon reali, io voglio provare, che 'l Padre Generale non vi rimedierà. E' cosa chiara, che in ciò, ch' egli ordina, egli penía dar nel fegno. A questa sua opinione gli uni concorrono per aver la medefima mira, altri non gli refistono per non aver coraggio di dir ciò, ch'essi ne pensano, ed altri patimenti gli applaudono per adulazione, e lufinghe, il che in vero è una pessima, e molto dannosa infirmità, la quale per quanto si dice, s'è intrusa molto a dentro nel nostro governo: e tutti quelli da quella parte necessariamente sono in più gran numero; e fanno un maggior corpo di quelli, che intraprendessero di contraddir loro. Ma in qual guisa di grazia si vuole, che 'l Padre Generale si diparti da ciò, ch' egli giudica esser buono, se il più delle volte egli è appoggiato alla più gran parte? Nel che non v'ha dubbio alcuno, ch'egli non tenga quelli di contrario parere per inquiett, e perturbatori, ficcome per tali vengon da lui per appunto trattati: di maniera tale, che i mali faranno fenz'alcun rimedio, fe non fi ha ricorfo alla Congregazione. La fettima ragione farà, che la Congregazione ha potere in molte cose, nelle quali non può intromettersi il Padre Generale, come per mutar Costituzioni, le ve ne fosse bisogno, e così poco insistono esti, che alcuna non debba effer murara; e quante di già ve ne fono d'alterate? e quel, che è peggio, il mutar gli assistenti, il disfat Collegi appartien pariVE.

parimenti alla Congregazione. Ed è bene che questo potere a certi tempi sia nella Compagnia. fendo che tali accidenti possono succedere, che essi sforzano ad usarli; nel qual caso o la Com pagnia patità, o bisognerà per forza aver-ricorso a Sua Santità, la qual cofa è sempre stata tenuta per dannosa. L'onava ragione si piglia dalla parce delle medesime Congregazioni: io presuppongo dunque, che siccome le Congregazioni per quelto che pare farebbero molto utili : così fendo contrastate, o contraddette elle riescono molto pregiudiciali; e se ancora son mostruose elle non posson generar altro che mostri. Ora siccome pare, che questo radunare sia una gran disgrazia, il che negar non si può, io presuppongo, che le Congregazioni fi fanno o per l'elezione del Padre Generale, o per alui affari, ed occorrenze. Se per l'elezione, i suffragi, e i voti sopra ciò per ordinario fon contrari gliuni agli altri, ficcome s'è veduto nelle Congre gazioni terza , e quarta. Se per negozi, ed affari, e che non vi fia un tempo determinato da qualche decreto, effi avran ricorfo alla forza, ficcome avvenne nell' ultima Congregazione: attelo che non pare , che giammai fia tenuta volontariamente. Che se è per forza, vi saranno fempre contradizioni, mentre però non fosse, che i tempi sieno assegnati, e che con ogni dolcezza la Compagnia radunar si possa quando i tempi sa ran finiti. Di maniera che per la pace , e quiete di quei medefimi , che si radunano è necessario , ch'essi abbiano i loro tempi determinati, ne i quali essi radunino, e tenghino la lot Congregazione . La nona ragion' è, che nella Compagnia vi fono ordinariamente querele, che'l Padre Generale maneggi tutti i negozi d'una Provincia col mezzo di ite

79.

tre , b quattro de' fuoi confidenti , non facendo alcuna stima degli altri. Trattanto non si può negare, che tali monopoli, e maneggi tegreti non sieno grandemente odiosi in ogni società, e parimenti, che'l governo, nella guifa è trattato, non fia foggetto, e fottoposto a tali fospetti, poichè il Padre Generale non fa molta ftima dell'Affiftente, com'ancor parimenti del Provinciale, in che si dice, ch' egli ha i suoi affetti, e che vi ci vuol lasciar le sue creature. Che quelli, che non entrano in quelto numero, reftino, e per forzahan da restar ributtati, e posti in oblivione, se non viene una Congregazione generale, la qual rimetta il tutto in ragione, che avvertifca il Padre Generale di tutto quello dee fare, e che con affetto disponga le cofe in maniera tale, che l'acqua non corri fempre per un medefimo canale , ne bagni continuamente i medesimi Territori. Veramente se fi riguarda fopta alcuni Padri , che altre volte hanno' avuto il maneggio, si potrà sospettare, che ciò nº è stato la cagione, e non altra cofa. Io finalmente concludo, il che è l'ultima tagione, dicendo, che la Compagnia ha di già terminato, e finito questo punto, poichè nella seconda Congregazione fu fatto un Decreto, che tali Congregazioni fi tenessero à certi tempi , a che s' oppose un Padre , che di poi se ne penti: perchè sendosene egli partito di Roma, vide, e toccò con mano ciò, che passava nelle Provincie: e che'l Padre Generale non fapendo , s' egli fosse sufficiente per rimediar agl' inconvenienti, ammife, e prese per ispediente di far ogni tre anni radunar i Procuratori delle Provincie per supplir al mancamento delle Congregazioni generali, le quali si tadunerebbero quando il bisogno lo tichiedesse. Ma la speranza gli ha

ingannati, massime che con questa strada non sa vien ad ovviar altrimenti a i mali, perche effinon s'accorderan giammai delle cause d'una Congregazion generale, ritrovandosi sempre gli Assistenti ar. mati, ed in guardia, acciò ch'ella non fucceda . Che se ciò è così, siccome non se ne può dubitare, è ragionevole, che si ritorni al primo disegno: poscia che se quei Padri avessero previsto che la Congregazion de i Procuratori non fosse d' alcun buon effetto, è cosa chiarissima, ch'essi avrebbero detto, che altra cosa non desiderebbono con maggior ansietà, che d'offervar il primo Decreto: in questa maniera le cose non sarebbero dependute della fola volontà, e prudenza de i Padri Generali. Questo sa per quelli, che dicono, che è bene, che si tenghino le Congregazioni generali a i loro tempi, affinche non fi polla aver ricorlo ad altri tribunali. Le ragioni che persuadono il contrario fon le feguenti, La prima è, che le Cosituzioni non vogliono, che vi sia tempo determinato : vedasi il Capitolo secondo della ottava parte. Ma queste parole: in prasentiarum: tisoive la difficoltà: ed è cofa certa, che 'l nostro Padre Ignazio giammai non s'immaginò, che nella Compagnia entrar dovesse sì gran numero di persone, come oggidì vi si ritrova. Qra mutate i tempi, e le condizioni, vi farà necessario parimenti d' accomodar, e mutar ancor le leggi. Perchè cosìfi pratica nelle leggi universali della Chiesa satte con più matura deliberazione, che le nostre, le quali nondimeno si mutano, e s'alterano secondo le occorrenze. La seconda ragion è, che se sovente la Compagnia si radunasse, forse il Papa farebbe qualche mutazione nel suo istituto: e questo è il fantasma, che già ha tanti anni ci spaventa . A ciò

rispendo, che questa non è cosa certa, e quando ben ella fosse, è manco inconveniente a noi il mutar in qualche punto, che con questa strada privar noi stessi d' un così salutifero rimedio , e che dietro a fe tircrebbe tante comodità, come fl è detto. La terza ragione si piglia dallaspesa, che far bisognerebbe, e dal poco riposo, che sarebbe nella Compagnia, che è ciò, chetocca l'utile nostro nel luogo già citato . Al che primieramente rispondo, che quelli della Compagnia così grandi, come piccioli, amanotanto la spesa, ch'io non so, perchè non vi si ponga ordine; secondariamente . fe lo strepito v'è così grande, come v'è per ordinario, io ardirei bene d'afficurare, che la spesa non fatà così picciola. Nondimeno se nella Compagnia s'introduce il render conto, siecome s'usa nelle altre Religioni, che venga affignato un viarico moderato per non dover viver a tavola d'Offe, e che fopra tutto si eleggessero persone umili, che facciano, sima della poverià, dico, che la spesa farà molto moderata, e forse si spenderebbe ancora molto meno, che nelle Congregazioni de'Procuratori. Che fe fi avesse riguardo alla spesa de' Provinciali, e che'l viaggio d' un Procuratore di Spagna a Roma importa, come vien detto, feicenro ducati, in quelto caso si potrebbero prolungar i tempi, e medefimamente la Compagnia, fe ben le paresse, potrebbe assignar luoghi più comodi per le Congregazioni generali , le quali olire ciò dovessero ester più nel mezzo delle altre nazioni di quello è Roma, com'ora in Lombardia, ora in Francia, ed ora in Catalogna, ove, oltre il rifparmio, fi troveriano altre comodità notabili, ficcome vien fatto nelle altre Religioni, affinchè tra tutte le nazioni il travaglio, e la spesa eguali fieno .

fieno, e non come sin'oggidi, che gl'Italiani refsino nelle Case loro, e che nondimeno le altre nazioni siano sforzate di passa per molti pericoli, e di far grosse spece per rittovarsi nella Congregazione di Roma.

### C A P. XVI

# Delle Congregazioni Provinciali.

Tella Compagnia v' è ancor un' altra grandiffima occasione d'inconveniente, benchè venga diffimulata. Questo è il poco conto, che a Roma fi fa delle Congregazioni , o Capitoli delle Provincie, e di ciò, che vi ci vien proposto : Questa Congregazione si raduna di tre in tre anni in ciascuna Provincia conforme al Decreto della seconda Congregazion generale: e per la modificazione di questo Decreto, che s' è fatta nella quinta Congregazione, certo numero di Profeffi; con li Rettori, e'l Provinciale, che alle volte fon personaggi sì gravi, che se si fa comparazion di quelli con gli altri, fia per il numero de' radunati, sia per le buone qualità, delle quali son dotati, non devon ceder niente ad alcun de' Generali . Trattanto tutti questi gran personaggi non han poter ne anche di metter un chiodo nel muro, folamente posson elegger un Procuratore, che vada a Roma per render conto della Provincia, ovver due Deputati in caso d'una Congregazione generale. Parimenti esi possono proponere al Padre Generale, o alla Congregazion generale, se fl tiene, ciò che parerà lor bene, e ch'eglino giudicheranno effer conveniente per il buon governo della Provincia: questa libertà però è ancor da un giorno

giorno all'altro riftretta, è fimitata . Ora il ma de gior rifentimento, che fi abbia, è, che a Roma fi faccia poco, o nientedi fima di ciò, che viera proposto per la parce di queste Congregazioni Provinciali: anzi vien detto, che fe ne burlano. Ma non v' è alcun dubbio, che in Roma vien fatto maggior conto di ciò, che propone un particolare, s'egli è de' confidenti del Padre Generale, che di quanto ha giudicato una Congregazione. E di questo disordine, ed abuso molte cose dir si potrebbero : ma basterà accennar la cagione , dalla quale questo viene, il che è il gran zelo, che a Roma fi ha di spinger ben avanti 'questa Monarchia. Questo è perchè essi vedendo, che le altre Religioni fi governano per via di Capitoli, e Congregazioni, prendono gran cura, che non fieno ammeffe nel noftro governo: e così pretendono di levar loro ogni credito, e di abbassarle più che possono, fenz'aver punto riguardo a i cattivi umori, che con quella ftrada fi generano negli spiriti di molti, d'onde procedono tanti difordini , che ogni giorno noi vediamo.

Vi è un altro inconveniente, il qual è per le grandi spese, che si fanno in radunar queste Congregazioni, per il che ardisco afficurate, che in questa Provincia si per il viaggio de Pressessione Provinciale; com'anche del Procutatore, che se ne va a Roma, per ogni volta vengono impiegati più di ducento Ducati : tattavia l'effetto è di poca considerazione: perchè otdinariamente ciò non è per altro, che per notinar un Procuratore, che sa più danno, che utile, siccome ancota si dice, ch' egli spinga i stoi amici alle cariche, così non si può negare, che nelle clezioni non abbia molto credito la sua re-

F

lazio-

lazione. Per questo rispetto la maggior parte giudica, che queste Congregazioni fono più inutili, e che più per l'avvenire non si dovrebbero mandar Procuratori a Roma. Ora per venir a quello, ch' io pretendo, dico, che farebbe espediente di dar più autorità, e potere alle medefime Congregazioni per quefte ragioni. L' esperienza insegna, che non partendoli di Roma non fi può far cofa di buono, e che le informazioni de' particolari non fervono a niente per ordinario: perchè il rimetterle, o rimandarle ad un Visitatore, or Procuratore. v'è pericolo di cavarne poca foddisfazione per rispetto degli affetti particolati, o del sospetto, che fe ne può avere. Però molto meglio farebbé, che gli affari di ciascuna Provincia si facesfero col confenso, e parere delle medesime Congregazioni, in che al ficuro fi potrebbe ritrovar maggior vantaggio: per lo meno, se in questo si erraffe, non si avrebbe di che lamentarfi , com' ora fi fa . Oltre ciò in qualunque si voglia Comunità, vi fono molte cose odiose, come castighi, mutazioni d'Offici, molti particolari privati d'ascender in Cattedra per non efferne capaci , del che se i Superiori ne hanno la carica, fia il Padte Generale, fieno gli altri, i Religiosi ne restano offesi, si rendono difficili a governare, e cagionano delle turbolenze fecondo l'occasioni . Il rimedio confistelebbe in questo, che'l tutto si facesse col mezzo delle Congregazioni, ond'alcun particolare non avrebbe cagione di querelarsi de Superiori , come parimenti quei delle Congregazioni, per effer continuarinel governo, poco fi curerebbero, ehe i particolari foffero mal contenti, o no. Vien pretefo, che'l governo della Compagnia sia molto debole, e senza nervo, ficcom' altre volte-è stato detto; perchè il

Superiore è un nomo folo, e non può aver tiguardo a tanti rispetti, ed a tante ragioni : ora per qual cagione non si servirà egli della Congregazione, sendo a guisa d' un gran Battaglione , o squadrone, che può resister ad ogni difficoltà per grande, ch' ella sia? Quei di dentro, e quei di fuori senza dubbio si quieteranno quando loro farà detto, che 'l negozio è paffato per una Congregazione, e che i Superiori non posson far di meno di non eseguir ciò, che v'è stato stabilito. Aggiungo, che le differenze ordinarie sono tra i Superiori, se essi comandano bene , e i sudditi , le esti lor non obbediscono : per metter in tiò qualche buon fine non è parte del Superiore, per effer egli tenuto per intereffato : però dunque la Congregazione, come composta de' Principali, e de' Capi delle Provincie, deve ella determinarle, In conclusione bisognerà, secondo il mio parere, arrivarci col tempo, per rispetto della moltitudine, e farà termine di gran prudenza il prevenire, ed eseguirlo prima che si venga alla forza, siccome io temo, che farà fatto. V' è ancora di più, che affinchè i Provinciali tengano meglio la mano di quello, ch'ora non fanno nelle cofe particolari, fe eccedono, o fau torto a qualcheduno sieno corretti, e castigati da i Visitatori, acciò per ciascuna cola necessario non sia di ricorrer a Roma: ed ancora per le cose più importanti satebbe bene di creare Commissari sopra i luoghi per conofcer gli uomini, e farsi conoscer da quelli racciò effi prontamente diano ordine ne' negozi, che precipitano da tante lunghezze, ficcome parimenti quei di Roma restano confusi in vedet tanti negozi, che lor si presentano: il che già non farebbe un voler disunit la Compagnia dal suo F

Capo, anzi farebbe cercar qualche mezzo, acciò che in tutto, e per tutto fi procedeffe con foddisfazion d'logn'uno, e come fi fa in una infirmità, che di giorno in giorno va peggiorando, affaggiar, ed esperimentar diverti timedj.

### C A P. XVII.

### Dell' Elezione de' Superiori.

Olte volte è stato trattato, che è cosa in-M portante in ogni Comunità il fuggir le cose odiole : ne qua radix amaritudinis , si germinet, per eam coinquinentur multi : per timore, che qualche radice d'amarezza venendo a germinare, non ne restino molti offesi : sendo che in progresso i difgusti continui, a guisa di aposteme, vengono a capo, e marcifcono gettando fedizioni, e confulioni, conforme al detto . Concepi dolorem , Or peperi iniquitatem: ho conceputo il dolore, epartorito l'iniquità; al contrario di questo, io trovo, che nella Compagnia vi fono altre radici amare per le persone gravi, cioè, la provigion degli offici, che non fi fa con quella foddisfazione, che sarebbe ben necessaria , e requisita per li principianti della perfezione, la qual cofa, è una pietra, nella quale molti inciampano. Primieramente trattiamo degli offici : in che io trovo un danno notabile, qual principiò nel tempo del Padre Everardo, e tuttavia continua in questo Generalato, fopra di che credefi, che l' obbedienza deve effer cieca, e che bisogna obbedir a qualunque Superiore che fia per effer in luogo di Dio, ed ancora per altri rispetti, incamminando il governo di tal forte, che, non oftante, che la natura infe-

gna, che'l dotto debba governar l' ignorante, il vecchio il giovane, l' uomo grave quello, che non ha tanta perfezione, ed il nobile l'ignobile, per ordinario elli hanno fatto il contrario: perchè essi hanno posto nel governo persone di poche, o prive affatto di Lettere, e di qualitadi molto mediocri. Questo disordine non può troppo coneinuare per effer violente; ma non fi può fare, che non se ne riceva disgusto, vedendosi, che chi è minore; ed inferiore sia preferito agli altri, che son di maggior considerazione. Nel che v' è un altro inconveniente: perchè non v'ha dubbio, che le lettere sono il principal ornamento degli nomini, ed è necessario, che chi governa s'egli n'è privo ( eccettuata però la fua virtù ) vada a tentone, facendo le cose, o alla riversa, o dall' informazion d' altri, in che non bisogna immaginath, che si pigli parere de più dotti, perchè per lo contrario essi li temono, e suggono.

Veramente è una miseria grande il considerare ciò che vi passa, oltre gl'inconvenienti, ne'quali questi anni adietro si è precipitato per essere stati posti nel plù basso luogo quei , che dovean esser' innalzati, cioè, che la più gran parte del governo si ritrova in potere di questa tal sorte di gente. Ora dico, che bifogna necessariamente ridutte tutto ciò alla ragione : e per non errar punto, far il contrario di quanto è stato praticato questi anni passati in questi quartieri . Son solito di dite , che la Compagnia di presente è a guisa d'un mercante fallito, che non ha più credito, per effersi lasciata discreditare non pagando i suoi debiri . Perciò par agli uomini gravi, che quelli, che fono stati posti da poco tempo in qua nelle cariche non ne sono capaci, per rispetto delle poche buo-

4

ne qualitadi, ch'essi hanno; il che ogni giorno s' esperimenta nelle occasioni , che si presentano . Veramente il nostro Padre Ignazio in ciò teneva un procedere tutto differente, fendo che onorava ogn'uno per contentarli, ed a quest' effetto ritrovava nuove cariche. Che se si riguarda ciò ben da vicino, la Compagnia non ha punto altra autorità, che quella fola de' particolari, e quelli avendola, ella non è perciò levata ai Superiori, il che è un error molto grande, e molto pregiudiciale. Negli eferciti fe i foldati foffero privi di valore, il Capitano cosa alcuna di buono non potrebbe fare. Sin qui tutto quefto mifterio fi riduce al Generale, e Provinciale nella fua Provincia: perchè se bene, che essi mostrano qualche forma di confulta, ed informazione, s' odono però lamenti, ch'essi si governano per quanto dispongono gli Officiali, e ch' essi ne provvedano i loro amici, sia che l'amot ve li faccia stimar più degni, fia per averli tanto meglio in man loro, e che gli altri, ancorchè di miglior parti senz' alcuna comparazione, fon lasciati a dietro, il che è una fontana abbondante di miferie, e di difgusti. Sopra ciò qualchedun mi dirà, qual'altr' ordine vi si può ritrovare ? Sarebbe forse a proposito, che ciò si mettesse in deliberazione, siccome fi costuma nelle altre Religioni. Rispondo, che atto non fono a dar la forma ad una cofa tanto importante: dirò folamente, che in fimili occasioni fi deve aver riguardo a molte cofe. La primache si dasse nel segno in ogni miglior modo; che si potesse, voglio dire, che s' innalzassero i migliori, ed i più degni. La seconda, che i sudditi nel governo abbiano foddisfazione. La rerza, che vi sia una buona unione, voglio dire, che'l tutto 6 faccia

faccia fenza turbolenze, e subornazioni. E siccome oggidì le elezioni fon fatte, nè par, che vi fia il rincontro, che fi desidererebbe , per mancamento di vere informazioni, con questo, che non si ha tanto riguardo alle più degne parti d'un Uomo, che a questo, ch'egli sia ben unito con il Provinciale, o co'l Padre Generale : e così per ordinario le cariche cadono in mano di persone baffe, che fi lasciano guidare ad arbitrio de' Superiori innalzati in maggior grado: onde si vede, che non vi può effere, come pur non vi è, alcuna foddisfazione. Per rispetto dell'unione, che è il terzo bene, ella fi ritrova folamente nell'efteriore: perche il tutto fi riduce a un Capo; ma però gli spiriti non lasciano d'esser disuniti, e tra essi v'è poco contento. Che se le elezioni si facesfere per fuffragi , siccome si costuma nell'altre Religioni, il contento vi farebbe molto più grande, perchè sempre d'ordinario nelle Comunità è. più grande il numero degl'imperfetti: e dato anche quando non si pesano gli uffici, le elezio. ni alle volte non fon tali , quali si desidererebbero, con tutto ciò la soddisfazione vi sarebbe più grande, perchè essi finalmente non saprebbero di chi lamentarfi, poiche effi con i loro voti hanno eletto questo, che han giudicato più sufficiente. Nell'unione v'è maggior mancamento, per esser tutte le assemblee, e radunanze, e le maniere d' eleggere piene di parzialità, di maneggi, monopoli, e subornazioni: in luogo di che io credo, che se si prendesse dell'uno, e dell'altro mode di governare, e siccome già s'è detto, che la Monarchia si servisse dell'Aristocrazia, si potrebbe rimediare opportunamente a tutti questi inconvenienti. Voglio dire, che in ciascuna Congregazione

zione Provinciale fossero eletti quattro, o sei de i più gravi, e de i più vecchi, quali come Confultori del Provinciale, o come Superiori con lui congiunti, nominassero i Superiori de luoghi, e che'l Generale li confermasse, non ostante, che alle volte per cole utgenti, egli alterar potesse qualche poco in ciò, che fosse de nominati. Ho detto, Consultori del Provinciale, perchè sarebbe molto a proposito, che siccome tutto il Corpo della Compagnia affegna al Generale i fuoi Affiftenti, così parimenti ogni Provincia affegnare dovefse i Consultori al Provinciale, dalla qual cosa ne seguirebbe, the per lo meno il contento sarchbe più grande; fendo che i Padri più gravi, e più vecchi avrebbero maggior conoscenza di tutte le cose, e tutti darebbeto più liberamente i voti loro, come manco dipendenti del Provinciale. La foddisfazion ad ogn' uno così compita sarebbe, che non vi saria, che desiderare, poichè ogni Provincia col mezzo de fuoi deputati nominerebbe i suoi Superiori in quel poco numero de' Padri , che proposti fossero stari . E nell'unione non vi si conoscerebbe alcun mancamento, per effer in picciol numero i più riguardevoli, e degni della Provincia: in che, a mio parere, vi fi ritroveria un'altra maggior comodità, che è, che con questo modo resterebbe impedita un'infinità di memoriali, ed informazioni, che di continuo a Roma fon mandate, d' onde necessariamente procedono molte intorbidazioni, per non dir cofa alcuna delle grandi spese, che perciò si fanno. Oltre che sendo mutati questi Padti in ogni Congregazione, il governo si stenderia sopra molte più persone di quello si fa di presente, e non sarebbe solamente ridotto a

tre, o a quattro, fecome d'ordinatio ne vengon fatte gran querele. E questa è la forma ha già tanti anni bramata anfiofamente da persone di gran bontà, e prudenza, col cui mezzo le Provincie participeriano delle elezioni, che è sil segno, e la meta, alla quale bisogna necessariamente arrivare.

### CAPITOLO XVIII.

## Delle Professioni .

Altra radice d'amarezza per la gioventù fo-L no le Prescisioni, ove pare, che lo spirito malieno abbia verfato nei cuori un umore molto faftidiofo, in luogo della dolcezza, della quale eravamo pieni per l'avanti, fendo che in primo luogo vi fon molti gradi nella Compagnia, che non fi praticano in alcun' altra Religione. Gli uni fon professi di quattro voti, gli altri di tre, gli uni fono Coadiutori spirituali, ed altri Coadiutori temporali, che è il quarto grado. Quelle gran differenze fi potevano tollerare fra poche persone. quando tutta la Compagnia era ben unita, e che 'I Superiore governava come Padre, e che egli conosceva tutti i suoi figliuoli, che parimenti eran! ficuri d'effer da lui amari . Perche è veriffimo , che un Padre, ch'ha molti figliuoli ne veste uno di verde, ed un altro di rollo, ed in quella maniera essi o non ne san moto alcuno, ovvero sacilmente son quietati . Ma in una sì gran moltitudine di quelli, che son entrati nella Compagnia, dalche ne fegue, che'l governo non può effer si perfetto, non fo fe tal differenza de' gradi continuar si possa. Il nostro Padre sece le sue

rego-

· FP

regole come per poca gente, ( si come vien dichiarato dalle Bolle, e Costituzioni ) e per uomini perfetti. Se l'un, e l'altro si muta, bisogna necessariamente moderar le leggi : sendo che le medefime regole non possono servire per tutti i tempi, ed in una stal diversità; sì per il numero, come per li costumi, che vi posson essere. Oltre ciò il tempo della Professione non è terminato da alcuna legge, se ciò però non è più, o meno. secondo che'l Superiore se ne contenta, costume, che non è particolare alla nostra Compagnia, anzi è comune alle altre Religioni ne loro principi, e massime in quella di San Domenico, come per la Cronica del suo Ordine si vede, il che si continuò sin al tempo d'Innocenzio Quarto, qual ordinò, che'l tempo della Profes. fione prolungato non fosse dopo il primo anno d'Approvazione, o del Noviziato; il che infegna, che vi erano alcuni inconvenienti, in questo, che la Professione era vaga, libera, e non fermata, e tali quali in gran parte noi esperimentiamo. Uno è, che siccome la porta per tanti anni resta aperta, molti indietro ritornano. che se si vedessero legati, non avrebbero a ciò alcun penfiero. L' altro è, che molti buoni spiriti con questa strada si rendono inutili , e non fon buoni ad effer Religiofi, ne fecolari, per l'infamia, che n'acquistano in tutto il tempo della vita loto per non aver corrisposto alla loro vocazione. Il terzo è, che per questo mezzo si riempie il mondo di Chierici mendicanti, cofa, che dà materia di molte querele, e lamenti a diversi Prelati: perchè, se essi son provveduri di Benefici , moleftano gli altri col loro esempio; e se non son provveduti, caseano in

pericolo di morir di fame. Il quarto è un puro inganno, ed una mera furberia, fendo che alcuni non entrano nella Compagnia, se non per averci il vitto, e farci i loro studi, d'onde poi n'escono in miglior tempo per pretensioni secolari; male, ch'ogni giorno s'aumenta maggiormente Il quinto è le querele ordinarie, che vengon fatte, perchè in ciò si procede con affetto, e che vi è accettazione di persone : in fatti questa regola ogni giorno fi rende più difficile, e più rigorofa: Nel principio fi faceva la Professione alla fine di poco tempo, ed ancora fi pregava per farla pigliare: ed oggidi faranno venti , e trent' anni prima, che vi fi possa effer ammesso : nondimeno par a ciascuno, di non esser da manco del suo compagno: e con tutto ciò niente si muta, ne s'offerva manco verfo tutti: perchè il dire, che per la Professione di quattro voti sa bifogno d'effer dotato di gran lettere; ciò non è flato punto offervaro anticamente; ed ancor oggidi non vien offervato in molti, che qui si potrebbero nominare, e mostrar a dito. Ogn' un si crede di sapere sufficientemente, e che non visono parri minori, che quelli, che li vanno inanti; con questo fi persuade, che non è per suo mancamento, ch'ei non sia ammesso a far la Professione, ma per non aver amici a bastanza. Io temo grandemente, che gl'inconvenienti, che per rispetto di questa inegualità succedono nelle Professioni, non s'aumentino di maniera tale, che noi restiamo senza la libertà di rimandar quei, che per tanti anni abbiamo ritenuti, overo, che ci venga abbreviato il tempo riducendolo ad una uniformità più grande di quella, che di presente noi pratichiamo. Ora, affinche in ciò si

poteffe far qualche cofa di buono , di già fono fati diffegnati diversi pensieri ; ma io sarei di parere, che circa questo punto si dovesse lasciar far alle Congregazioni del modo, che è stato detto spettante alle clezioni de' Superiori : di questa maniera l'odio de particolari non caschetebbe sorra il Padre Generale ; e pet la parte toccante a i fudditi effi refteriano molto foddisfatti . Dall' altra parte, questo punto delle Professioni, che è uno de principali, e più importanti del nostro Istituto e nell'avvenire senza violenza . e contra-Ro fi potrebbe tollerare. E quel che più importa si ritroverebbe molto buono in elegger i miglioti, fendo quei della Congregazione i più vecchi, e di maggior rispetto, della Compagnia: e con questa strada s'impedirebbero infinite informazioni, che per l'aria vanno a Roma, di tante particolarità; e con tali interrogazioni, che in verirà v'è orrore a rimetterci a volet tispondere forta fimili cofe; con quelto che par meglio, che sieno informazioni per accusar i frarelli a che ina formazioni procedenti da carità.

#### CAPITOLO XIX.

### Delle leggi .

E leggi della Compagnia fono arrivate ad un numero così difordinato, che non folamente non è poffibile di offervarle, e di vederle rutte, ma ancor di faperle; d'onde ne procede, che 1 rispetto; che lor fi deve, fi perde . Non folamente vi fono Regole, e Coffituzioni; ma ancora Decreti di Congregazioni, Vifite, e fopra tutto Ordini di Roma, fenza numero, e fenza conto, ove lo fon certo, ch'elle passano le migliaja, che pur è un numero eccessivo in così poco tempo. Oltre ciò, notabilmente fi fon mutate molte volte, e massime le Regole; il che leva grandemente l'autorità delle leggi, la quale principalmente confifte nell'sufo, che è d'offervarle nella lor antichità. Ora la più gran patte di quefto numero, quali infinito di leggi; non viene da altra parte, che dalla speculazione, almeno le Cofficuzioni, e Regole, che furon pubblicate in Roma l'anno 1550. ed in Ifpagna quattr'anni prima, come così fia, che le leggi per effer buone, devon effer promulgate, e praticate, fendo ch'elle fono a guifa delle medicine, che fi fono ritrovate dopo efferfi conoscinte le infirmità. V' è ancor di vantaggio: creat leggi in una Comunità, mentr'ella comincia a formarsi, massime di tante, e tante cose di poca considerazione, e di picciola confeguenza, e per appunto come se si daffero ad un bambino allora nato abiti per fetvirsene in tutte le età, il che senza mitacolo far non fi potrebbe, divenendo il corpo più grande, o più

o più picciolo di quello fosse stato pensato : ed ancora la leggierezza, e l'error maggiore farebbe fe fi volcde effer offinato, e pertinace, che questa persona portasse questi abiti, perchè suo Padre gli avesse a lui così lasciati. Che se'l corpo della Compagnia è tutto il contrario di quello, che I fuo Fondatore s'è immaginato, e formato, non farà forfe un grand'errore di perfiftere, ch'egli fi fervi delle leggi, che fond flate fatte nel principlo per un Corpo tutto differente, e diffimile da quello, che è di presente ? Ora trà di noi v'è questo inconveniente, che nelle nostre leggi per ordinario noi ci separiamo dalla ragion comune, in che io non intendo di parlar dell' iftituto, che chiariffinamente tiene una firada particolare, ma però buona, ed approvata, ma delle leggi particolari, e Costituzioni, delle compre, e vendite, delle elezioni , Professioni , e scrini: poiche quasi tutte queste cose eccedono ciò che da' Canoni è stato disposto . E per mio parere io dico, che la ragion comune è come una strada reale, battuta, comune, da tutti frequentata, nella quale ogn'un va liberamente per fuggir luoghi fangofi, pallus dofi, e precipizi, che si rittovano ne i sentieri da pochi frequentati; in tutti i modi quelli, che feguono i cammini, e le strade particolari, s'espongono a molti pericoli, e massime a questo di non arrivar alla fine del lor viaggio, per non ritrovar ne cammino, ne fentiero, ne pista, che feguir si possa. Un'altro inconveniente v'è, che le persone s'offendono, mormorano, e ci perseguitano non per altro, fe non per vederci tanto propri, ed interessati. Molte Religioni si son fatte dopo la nestra, o poco prima, e con tutto ciò tutte infieme non fono flate tanto perfeguitate, com'

com'è flata la nostra Compagnia ; il che credo effer avvenue per rifpetto della fingolarità del nostro-istituto. Da questo procede la tema, che 'I nostro governo non venga alla fine ad alterarfi. per effer fenza nervo, e per non aver ricorfo, ficcome farebbe il bifogno, al rimedio delle Congregazioni generali. Per ovviat a quefto farebbeda defiderare, che la Compagnia s'avvicinasse più chi ella potesse alla ragione comune, salvo il suo. istituto. Eccone un esempio: Chi non è profesfo, secondo la ragion comune, non può esser Superiore nella Religione: il nostro Padre Ignazio. ordinds che i Rettori potessero effer pigliati di quei . che non fon professi, e che d'ordinarione fossero i Coadiutori spirituali; ma ciò si faceva. perchè i professinon potevano restar ne'Collegi, che qualche neceffità non ve gli avessechiamati, e non vole va, che i professi fossero, sotto il comando de'Rettori non professi: il che per appunto era conforme alla ragion comune. Quell'ordine nondimeno fu alterato nella seconda Congregazione generale, che ordino, che i professi fossero soggetti a i Superiori non professi. Ora quanto ciò sarebbe più conforme alla ragion comune, poiche sì gran numero de professi non può rissiedere nelle Cafe professe, per esservene si poche ( nel che fenza dubbio si vede, che il Corpo della Compagnia è notabilmenre mutato ) che i Rettori de'Collegi fossero professi. A questo si allega, che noi medesimi ci samo sempre allontanati da ciò, che si fa nelle altre Religioni, ovvero, se fosse ragionevole, noi medefimi ferviressimo di loro esperienza. Ma mi si concederà, ch'elle devono aver confiderato, ed ancor esperimentato le strade, che noi teniamo, e che alla fine effe le han abbandonadonate per i cattivi paffi, che vi han ritrovati. Quindi viene che tutto il corfo della vita fi paffa in prove, ed in esperienze i senza che noi abbiamo flabilito alcuna cofav e ne anche non fappiamo aminimistrare i bent temporali. La moltiplicità delle leggi è cagione di quella diverfità. fendo che il Padre Generale le difpenta quali rutte ; fenza ciò che fi fa dagli altri Superiori : olere che il ridurff tutti in una Cofa, quefto farebbe parte della Modarchia. Ora ficcome i giudici fon differenti; s'affaggia oggidh ne Collegi una cofa, e dimani un'altra benche in warte la varictà ota non lia così grande com ella elser foleva al tempo passaro. Dirà qualchedeno, in qual forma almeno fl potrebbeto ridur le leggi? io sifpondo, che molte volte interno a ciò s'è trafăgliato, e fi è procurate a tequifizione della medefima Compagnia di allegerire così grave pelos and ben poco i a dir il vero, s'e avanzato fin ad ora. To credo, the molte cole minute fi porreb-Bero lalciare, come di far in subblieb le monificazioni, di non picir fuori di camera fe non decertemente vefficov del fuono della campana per erovarti alla benedizione della ravola di non micir fuori di Cafa fenza licenza e fenza il compagno, che gli avià affignato il Superiore, di non titar la campanella della Porta più spelso, e più forte di quel, che conviene, del digiuno de' Venerdi, e di cose fimili: in che si potrebbe ordinare ciò, che l'ulo della Compagnia, e della Cafa, ove fi fosse, seguisse il più comune. Mi vien in penficto un altro parere; che le vilite, ed ordini di Rema avefsero per fegno, e meta folamente quefte Coffituzioni, e Regole, ch'ora s' ofservano, ciò che praticava il noftro Padre

Everardo, fenza far nuovi Statuti fopra quelle che non son più in pratica Adduco per essempio la Costituzione, che s'è fatta, che per istampar un libro fosse veduto da tre della Compagnia, il che testifica una gran circospezione, ed austerita. Ma il nostro Padre Generale, di ciò non fi contentando, ha fatto, com'io credo, fopra quefla Costituzione più di dodici ordinazioni, fenz' aleun bisogno, il che mostra chiaramente, che le principali sieno aucor esse fuori di proposito. E quelli, che in materia de' libri hanno ricorfo a persone d'integrità, senza tante novità, (che non fervono, che di mener il cervello a partito de' più pronti, per vedervi melte difficoltà, non vi essendo, che persone di poca considerazione, che vi fieno favorite. ) han dato questi anni passati buoni avvertimenti alla Compagnia; parimenti è cola giufta il rendervisi difficile, fenz'apportatvi alcun tavore. Nondimeno se qualcheduno da avviso di rimediarvi, subito immediate è castigato. E giammai alcuna ordinazione del Configlio Regio per concedere di flampate non muta file, benchè da molti venga abufata anzi fi contenterà di calligar colui, che in ciò avtà mancato .

CA.

 $L_{i} \leq A$ 

s the se face, ey for there is

# Degli affari, e negozj?

A Compagnia vien grandemente aggravata da L'affari, poiche il fuo iffituto abbraccia un' infinità di diffribuzioni, come Prediche, Confessioni, Missioni, Prigioni, Ofpitali, Infermi, Educazion della gioventu, fia nelle lettere umane, Ga nelle più alte feienze; fin ad abbassarfi in alcuni luoghi ad infegnar a i-piccioli fanciulli di loggere, e ferivere, fendo che l'iffruzione degl'ignoranti è un'esercizio molto proprio alla Compagnia. Si che la minore di queste operazioni basterebbe per occupar molte persone. Ma siccome queste occupazioni a noi son proprie, la guida dell'Istituto ferve affai, affinche si resti quieto; fenza che l'animo ne sia oppresso, che è ciò; che si dee procurar avanti a tutte le cose, principalmente, che gli nomini fieno in modo tale compattiti, che al tutto opportunamente venga provveduto. Il meglio, che noi ottener possiamo, è, che le noftre azioni fi facciano col Arcipendolo di quese Costituzioni di pietà. Ma siecome l'importunita delle persone è frequente, vi sono de' secolari così groffolani, e sciocchi, quali perchè ci ajutano con le loro elemofine, e benefici, vogliono, che in tutte le cose noi siamo subito immediate pronti a foccorrerli o con configlio, o con altra cofa, come a far i loro matrimoni, nodrirli, favoreggiare, e protegger le loro pretenfieni con Signori grandi, ed in litti coi Giudici, fino a provvederli in ciò che è di loro piacere, o di necessità, e questi sono gli esercizi, ne' quali

Donney Cough

iot quali questa gente ci tien occupati. Ora quanto ciò ci fia d'aggravio, e di pefo, lo lascio immaginare. Ho ben opinione, che un giorno effi vorranno, che noi li ferviamo di maestri di Casafe di già non s'è fatto, dicendo, che ciò fon opere di carità, per causa di che i nostri si secolarizzano in maniera tale, che i più occupati in questi affari d'amici, parenti, ed altre perfone raccomandate, fon più spesso, di quello bisogneria, fuori di Cala. Questo abuso è passato rant' oltre, che fotto titolo de' Confessori, molti Signori così sccolari, come Ecclesiastici-strascinano dietro toro, ed in loro compagnia in qualunque parte, ch'essi vadano, alcuni de' nostri non d'altra maniera, che s'essi fosseto lor Cappellani per dir le Messe ne' loro Oratori senza che vi sia altro bisogno di setvirsene. Nella Città solamente di Vagliadolid vi fono più di dodici Padri in ciò impiegati: e si può pensare, che ciò si faccia più tosto per ragion di Stato, e per autorizzarsi, che per divozione, eltre lo sparagno, che vi è, fendo che costa molto meno a servirsi d'un de' nostri che se si pigliasse in una Università qualche personaggio notabile. D'onde ne seguono molti negozi indecenti, perchè alcun di questi Padri piglierà fotto il favor, ch'hanno questi Signori penitenti cofa, per la quale si renderà cattivo offervatore delle sue Regole, e di contraddir ancora a i suoi Superiori, come pur ogni giorno & sperimenta. Plutarco ha fatto un Trattato, nel qual egli prova, che i Filosofi debbano trattar, c conversar con i Principali del paese: ma niun uomo di giudicio fano non ha giammai approvato, nè approverà la conversazione superflua, e troppo frequente. La Religion di S. Domenico fpc•

sperimentò quello disordine nel principio, per il che fu forzata a far un Decreto in pieno Capitolo Generale, che alcuno di effa Religione non potesse più reftare alla Corte di qualunque Signore fi foffe. Per mio parere, credo, che la Compagnia fi vedrà finalmente ridotta alle medefime necessua. Ed ancora di levar al Padre Generale l'autorità di poter in ciò dispensare. Trattanto io non vedo, che vi sia affano altro timedio, fe non di dar contento, e qualche onore a i Padri vecchi, e di rispetto: perche io credo, che la negligenza in ciè, e i difgufti ordinati non diano occasione ad alcuno di ricercar l'onore con mezzi così firavaganti come feno quefti; ed ancora ferie per vend carfi di quelli, che per rifpetto de lor pareri li calpellano, ed operimono. Ma qualchedun dirà, che non vi fono a baftenza officj, nè onori per tutti: Egli è vero. Tuttavia. ch'effi dispensino i loro onori a più persone, ed il numero de malcontenti fi fminuità: almeno che si dia ordine, ch'effi nen abbiano occasione di lamentarfi del Padre Generale, e de'Provinciali. Un altro dirà. Ch'effi fi mostrino degni d'offici. Ciò è ben ragionevole, perche avanti di diventar vecchi effi potrebbeto far ogni prova di prevenire, ed avangar i lor compagni più che poffibil fosse, non mancandovi altre occasioni di contentar, ed onorar de persone senza dar loro alcuni offici.

# CONCLUSIONE DI QUESTO TRATTATO.

O mi fono grandemente eftefo, ficcome ancor I parimenti ho fenz'alcun dubbio molto intraprefo in manifestar tanti errorio che sono nel pofire governe, fopra tutto in cofe, che d'ordinario fon tenute per certe, ed infallibili, le quali ogni giorno ancor si praticano. E lascio considerar a chi vuole, fe molte altre ancor di vantaggio ne potressimo significare. lo il tutto così l' intendo', come lo scrivo. Ogn'un senz'alcuna passione pensi ciò, che gli piacerà. Perchè, secondo il mio penfiero, quanto più mi vedo vicino al giudicio di Dio, tanto più mi sforzo di renderani conforme a lui . Senza dubbio quell' opera di Dio si corromperrebbe, ed in ultimo esterminio fi riddurrebbe, s'egli ciònon impedifce colla fua onnipotente mano, e che i fuo figliuoli, lasciando indietto tutti el' interessi, non vi ci ponessero ordine, ed opportuno rimedio. Altrimenti firingerà tanto il male, che farà di bifogno di venir al taglio fin al vivo, affinche i memoriali, e l' informazioni, colle quali molei Padri vengon toccati, non paffino più oltre, non che però vi fieno molte cofe da corregere , ma per evitar , e schisar i disgusti . Avrei molto bene potuto trattar ancora lungamente della povertà de' Professi . la quale non può esser totalmente affatto offervata ne' Collegi, fendo che di fei parti le cinque si mantengono colle loto entrate , che non fono per li tetti , e per le muraglie ;

ma per quelli, che vi stanno, che sono per la maggior parte Professi di quattro voti. Quanto a i doni, e presenti, che si portano a Roma, esti col tempo potrebbero talmente moltiplicare, che safiano sufficienti per comprarne offici. Nel resto non chiamo particolari le distribuzioni per le Provincie delle spese, che giustificate non sono; e di già fi fa , che alcuni Generali d' altri Ordini , fotto titolo , e pretefto di cetti libretti , ch' effi compongono, ed altre cofe fimili, fanno grandi spese . E sarebbe da desiderare , che questi disordini non entraffero nella Compagnia : perchè ba-Ra bene ; che nel principio si tirarono molti danari da tutte le parti, e specialmente da Spagna, di che grandemente s'alterarono i popoli. A questo aggiunger si possono le grandi spese, che ogni giorno si fanno, le quali più arditamente di quelto , che non converrebbefi , vengono proibite a genti, the s'intitolano poveri, massime, ch' esti non vanno a piede, poichè non vien fatta loro alcuna difficolià d' andarfene in Cocchio . Per l' ifteffa fitada il viver col tempo s'aumenta, e con la vecchiezza a poco a poco s'introducono le ricreazioni, le quali fono di già in gran numero, ed essendo divise in molti mesi possono apportat molto danno per molte ragioni, e con quefte ricreazioni si nodriscono, e s' allevano i giovanetti di maniera tale , ch' effi poi diventano amici delle delizie, come pure s' esperimenta . Quanto alle ricompense, e ricognizioni de' beni temporali , io credo che vi sia stata fatta qualche riforma: ma però mal fuona, che un Religiofo fia per tanti anni proprietario : che s' egli ne ha l' ulo, bene fi la quanto facilmente si dieno le licenze. Che vi fieno molti oziosi, ciò si vede

TOT

da un giorno all'altro, quali non fervono ad altro , che per far conventicole , per discorrere , e chiacchiarare, per non dir altro de i danni, ch' ess cagionano. Che i piaceri, e passacempi, che alcuni prendono, fono eccessivi, e picni di scandalo. Chele spese son grandemente superflue, fenza quel, che fi vende, e che fi diffribuice. E fe ben da vicino fi guardino i conri , che fi fanno in questa Cafa di Toledo, io posso afficurare, che la spesa annuale d' ogni testa passa più di cento, e dieci Ducati, cofa, che ci dovrebbe far arricciar i capelli a penfarla folamente : ed il vestimento potrebb' effer più moderato, e conforme alla povertà. Sopra questo, e sopra a tutte l' altre cofe, ch' io lascio da parte per non infastidire, defidero folamente, che fi faccia questa riflessione, che siccome su questa carra son rimarcati, e notati gli errori del governo della nostra Compagnia con desiderio, che a quelli sia rimediato, vi fi scrivessero medesimamenre i beni, che vi si trovano ; il discorso veramente ne sarebbe troppo lungo, perchè siccome è una delle altre cante buone maniere di vita, che sia nella Chiefa, così parimenti contien ella in se stessa molto buona gente. Per dirla in poche parole, è una Pianta eletta da Dio, l' operazioni, ed occupazioni della quale fono delle più grandi , e delle più gloriose, che giammai si sieno lette, e vedute. E quanto più, ch' ella merita, che non folamente la gioventù, ma ancora ogni forte di gente, così Principi, come particolari, la pratichino, e frequentino; tanto maggior è l'afflizione, ed il cordoglio, che fi ha in vederla ridotca a i termini, ne' quali noi la vediamo per non effer talmente ordinata, come faria di bisogno : e che

e che alcuno, per cieco che fia , non può negare, che in breve ella non venga ad efferminatfi. e ad eftingue fi affatto fe ben prefto non vi vien op-Beitunamente provveduto . Io fupplico Noftro Signore, che ponga la mano a quest' opera; altrimenti io tengo per difficiliffimo il rimediar al mito. E chinque ciò leggerà persuadas , che se bene, come uemo, io mi posso ingannare, l'intenzion' è però buona , e l' affezione più grande di quello, che immaginar si pottebbe, la qual m' ha violentato a pigliar questa briga, e passar forto agli fliepiri, e difgufti , che feguiranno necelfatiamente dalle opinioni contrarie a quanto, fi lesgera in quefto feritto: e maffire che può effere, che le parole non fieno tante ponderate, ne confiderate, come neceffario farebbe flato .

IL FINE

# TAVOLA

| De' | Capitoli | contenuti | in | questo |
|-----|----------|-----------|----|--------|
|     |          | Discorto. |    | , -    |

|  |  | M |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |

| - 112 |        |
|-------|--------|
| Dell  | Autore |

Pag.

# Che vi possano esser de mancamenti.

.<u>7</u>

# CAPITOLO IL

Difficoltà, che si trovano per rimediar a questi

## CAPITOLO III.

Dei disgusti che sono nella Compagnia.

13

## CAPITOLO IV.

Delle Turbelongs , e confusioni fra i no

| )                                      |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 108                                    |                |
| CAPITOLO V.                            | 11.            |
| Dell' educazion de Novizj.             | 2 4            |
| CAPITOLO VI.                           | 10             |
| Degli Studenti.                        | źi             |
| CAPITOLO VII.                          |                |
| De' Coadiutori temporali.              |                |
| GAPITOLO VIIL                          |                |
| De' Beni temporali.                    | 43             |
| CAPITOLO IX.                           | -              |
| Delle Fattorie, e maneggi di Villa.    | 1911 <b>47</b> |
| CAPITOLO X                             |                |
| Della Menarchia.                       |                |
| GAPITOLO.XL                            | ,              |
| De' mali che succedono da questa forma | di go-         |
| Ucino.                                 | . 55           |

| GA PILTOLLIO XID                  |        |  |
|-----------------------------------|--------|--|
| Della Giustizia                   | 11591  |  |
| OF CAPITOLIAN XIII.               | Conclu |  |
| Delle Sindicazioni                | 62     |  |
| CAPITOLO XIV.                     |        |  |
| Delle Ricompense, e dei Castigbi. | 67     |  |
| CAPITOLO XV.                      |        |  |
| Delle Congregazioni generali.     | 71     |  |
| GAPITOLO XVI.                     |        |  |
| Delle Congregazioni Provinciali.  | 82     |  |
| GAPITOLO XVII.                    |        |  |
| Dell'Elezione de' Superiori.      | 86     |  |
| CAPITOLO XVIII.                   |        |  |
| Delle Professioni.                | 91     |  |
| CAPITOLO XIX.                     | -      |  |
| Delle Leggi,                      | 95     |  |

## CAPITOLO XX.

Regli affari, e negozj. 2000 Conclusiont del Translato 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

<del>2011470100</del>

93 - 140 J. O. 2 1 2 9 33 - 140 J. O. 2 1 2 9

A deep of the CANA Co

Branch State Comment

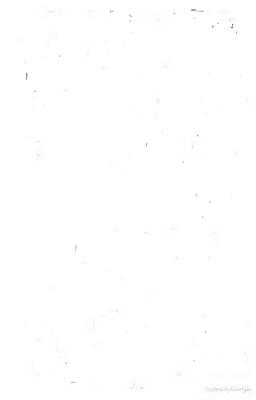